

rnia l

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES



TO IT VELY OF THAT HOOKER GET OF THE REAL HOOKER

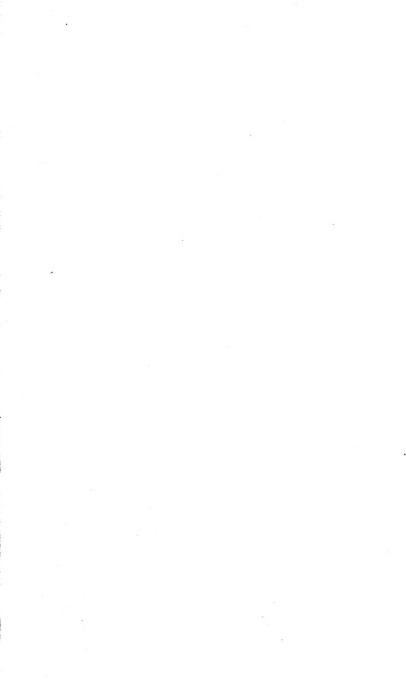

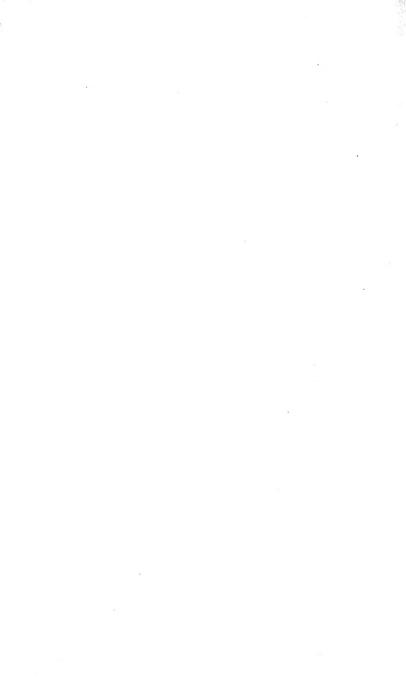



# DELIZIE DEGLI

ERUDITI TOSCANI.

томо ІХ.

.

## ISTORIA FIORENTINA

D I ·

### MARCHIONNE DI COPPO

STEFANI

PUBBLICATA, E DI ANNOTAZIONI, E DI ANTICHE MUNIMENTI ACCRESCIUTA, ED ILLUSTRATA

D A

FR. ILDEFONSO DI SAN LUIGI
CARMELITANO SCALZO

DELLA PROVINCIA DI TOSCANA
ACCADEMICO DELLA CRUSCA

VOLUME TERZO.



IN FIRENZE L'ANNO MDCCLXXVII.

PER GAET. CAMBIAGI STAMPATOR GRANDUCALE.

CON LICENZA DE' SUPERIORI,

4201

AL NOBILE SIGN. SINIBALDO · FIGL. DEL SIGN, SENAT, CAVALIERE GIO, BATISTA CLEMENTE NELLI : DELLA STVDIOSA GIOVENTUDE RARO ORNAMENTO · ED FSEMPLO : DI TVTTE LE BVONE ARTI · E FACVLTA · DELLA LATINA · E VVLGARE ELOQVENZA · ASSIDVO COLTIVATORE CHE OGNI BELLA ERVDIZIONE · CON PERPETVE VIGILIE · INVESTIGA E NELLA CIVIL RAGIONE MERITAMENTE LAVREATO · ALLE CASTE MVSE AMICO A LVI · DI MODESTIA · DI VIRTVDE DI PIACEVOLI COSTVMI BEN FORMATO GIOVANE · IL PRESENTE LIBRO · IN VN CON QVESTO MONVMENTO · PER TITOLO DI RIVERENTE ANIMO E DIVOTO

FR. ILDEFONSO DI SAN LVIGI CARMELITANO SCALZO

D. O. D.

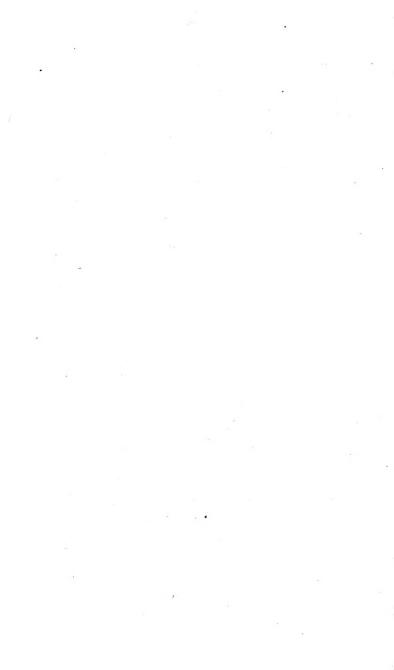

#### Adi 28. Novembre 1777.

Noi appiè sottoscritti Censori, e Deputati dell' Accademia della Crusca, riveduta a forma della Legge prescritta dalla Generale Adunanza dell' anno 1705. la seguente Opera dell' Inmominato nostro Accademico Fr. Ildesonso di S. Luigi Carmelitano Scalzo, intitolata: Delizie degli Eruditi Toscani Tomo IX. non abbiamo in essa oservati errori di lingua.

Il Migliorato. Inn. Leopoldo Andrea Guadagni.

Inn. Domenico Maria Manni. ) Deputati.

Attesa la sopraddetta relazione si dà facoltà all'Innominato nostro Accademico Fr. Ildesonso di S. Luigi Carmelitano Scalzo di potersi denominare nella pubblicazione di detta sua Opera Accademico della Crusca.

Inn. Giovanni Federighi Arciconsolo.

Inn. Vincenzio Alamanni Vicesegretario.

# A V V E R T I M E N T O A C H I L E G G E.

E Ssendoci cresciuti fra mano più di quel, che non pensavamo i Documenti, che confermare, ed illustrar possono la Storia contenuta nel passato Volume ottavo, buon metodo abbiamo creduto il formarne tutto questo presente, prima di proseguire il testo della Storia medesima, e prima di entrare con essa nel secolo xIV. che è molto fecondo di grandi avvenimenti. Desideriamo, ed anche ci lusinghiamo di avere con ciò fare incontrato sempre più il genio de' nostri Eruditi Leggitori, che bene intendono, quanto da' pubblici documenti resti autenticata viemeglio la storia di privato scrittore, avvegnadioché sia egli a' fatti, che racconta contemporaneo, e che perciò sapranno ancora aver grado a queste nostre non piccole fatiche. Solamente ci resta da azvertire, che tanto ne' passati, quanto ne' seguenti Monimenti abbiamo sempre posti i nomi cost delle persone, come de' luoghi, secondochè gli abbiamo trovati nelle copie, od originali citati a' proprj luoghi, benchè molte fiate gli stessi nomi ri-corrino in più luoghi scritti con diversa ortografia, ed anche molto alterati.

## CONTINUAZIONE

D I

#### MONUMENTI

PERTINENTI ALLE COSE CONTENUTE NEL PRECEDENTE TOMO.

- Num. VI. per la Rubrica exlix. Lib. II. pag. 15. Sopra la varia fortuna dell'antico, ed illuftre Castello di Poggibonizzi.
- §. I. Donazione di una parte di esso a' Sanesi fatta dal Conte Guido Guerra l' anno 1156. dal Lib. 26. delle Risorm. a 23. e Lib. 29. a 30. come su ancora accennato nel Tomo antecedente nella serie cronologica delle cose de i Conti Guidi, pag. 165.
- I. Borghini, Spogli MSS. Cod. 43. Class. xxvi. della Magliabechiana la riporta in istrettissimo compendio così:, Manifestus sum ego Guido Guerra Comes Tu-, scie; & dona certe sue ragioni di Poggi Bonsi al Comune di Siena.,

Nel nostro Zibald. D. a 1. ex Lib. 26. Reform. a 23. & Sup. A. a 2. 12. si legge così:

Anno MCLVI. In Infrumento donationis factae per D. Comitem Guidonem Guerram Comuni Senarum de Tom. IX.

A octa-

octava parte Montis Bonizi. Actum apud Plebem Sanctae Mariae Burgi de Martori

Signa manuum Testium videl.

Marifcotti Iudicis Francifci Caufidici

Scutodcolli · Ildebrandini · Benincafebbelli · Lambertini Ildebrandini · Turdi Lupi · Bandini Bernardini
Ciurli · Ghezolini Pandolfi · Volte Crefcenzi Balbi · Ubertini Spadalonghe · Guidi Ubertini · Clagni
de Ciagni · Rogerii de Calenzano · Arrigitti · Guilielmi · Guidi de Cafragnolo , & Vechi , & Guafconis Ricardi , & Guifcardi , & Drittafede eius filii ,
& Damiani , & Matthei Arduini , & Bernardi Medici , vel Modici , & Machi , & ovi eius filii , &
Alberti Bandinelli , & Ricoli , & Borgognonis Ciabate , & Ildebrandini Iofef. & Acceduti Rolandini
Urfolini testium .

Rainuccinus Iud. fubscripsit Samuel Iud. Comunis subscr. Muscio Iud. Sacr. Palatii subscr.

Stradigotus Iud. fubfer.

Brunus Iud. subscr exemplari cum infrascrittis videl. Rubertus Iud. Ildebrandus Iud. Imper. aul. Inghilbertus Iud. ordinarius.

Riftaurufdamnum Iud. Fred. Imper. Ser Bernardus Iud. & Not. exemplavit.

Ego Rusticus Bongianelle Enrici Imperat. ordinarius Iudex, & tunc pro Comuni Civitatis Florentiae sedens apud S. Michaelem autenticum huius exempli vidi, & legi, nec plus, nec minus in uno, quam in altero esse cognovi, ideoque subscripsi.

Ego Iacobus Federigi Imperat. Iudex, & tunc temporis apud S. Ceciliam huius exempli autenticum Instrumentum vidi, & legi, & totum, quod ibi reperi per ordinem exemplatum, & scriptum inveni & hic; &

ideo subscripsi.

Ego Marinus Iudex, & tunc pro Comuni Florentiae apud S. Martinum pro iustitia tenenda sedens, huius exempli autenticum diligenter vidi, & legi, & fine aliqua vituperatione, & lefione, fed ipfum purum exemplatum reperii; & ideo fubfcripfi.

Ser Iacobus Tabellio Communis, & Potestatis Florentie exemplavit ex exemplari.

§. II. Donazione della metà di detto Castello fatta da' Sanesi a' Fiorentini dal Libro delle Riformagioni 26. a 1. e a 58. e Lib. 29. a 5. e Lib. 30. a 1. riportato nel nostro Zibaldone B. a 153. e dal Borghini luog. cit.

An. MCLXXVI. d'Aprile, cioè vi. Idus Aprilis, Indiétione ix. secondochè legge il Borghini.

L Comune, e Vescovo di Siena donarono al Comune di Firenze la metà di tutte le case, piazze, terre, e beni, che essi avevano nel Castello di Poggibonzi, e sue pendici, e che avevano avuto dal Conte Guido per donazione fatta loro. Fu eccettuata la Chiesa di S. Agnesa, & suo Convento, e Cimiterio. Fatto detto contratto in Siena nella Chiesa di Santa Maria nel giorno della Pasqua di Resurrettione. Vi sono nominati i Consoli Senesi, & il Vescovo di Siena; cioè

Foranus fil. Lottirigi — } Confoli Senefi Rustichellinus q. Orlandi — }

Dom. Gonteramus Episcopus Senensis.

Scudacolli fil. Ildebrandini Guilielmini
Bononus fil. Villani
Palmerius q. Malagallie, & Sanefi
Ugo q. Erigoli Folchi

#### Confoli Florentini riceventi.

Abbate de Lambarda Cavalcante (1) Cotennaccius Forifii (2) Iniemati Rogerius Ioannis Donati Filocarus Tornaquinei Balduinus Ughonis Iude Iacobus Berlengarii Simeonis (3)

Testimoni che soscrissero.

Bellincione f. Berte Sclatta f. Gherardini Uberti Burgundio Ugonis Iude Berlingarius del Russo Ugo Angioletti (4) Charrottus (5) f. Fantonis Bigallus Gherardini Buolli (6) Arlottus fil. Ranuccini de Notaio Rainerius f. Cavalcantis Fulignus f. Guidonis Morentani Riccobaldus Bencivennes f. Gregorii Bernardinus Lalli

Varietà, e giunte, che si trovano presso il Borghini, che ne dà un timile stratto ne' suoi Spogli MSS. Cod. 43. Cl. xxvi. nella Magliabechiana. (1) Aggiugne altrove della Bussa. (2) Foresini. (3) e ne novera probabilmente di più questi: Arlotto Squarciasucchi. Bernardo f. Adimari. Importuni. (4) Angelotti. (5) Gariotus, o Carietus: (6) Buelli. E nota di più, leggersi nell' Istrumento così: In presentia testium, Ugonis Angiolotti, Ildebrandini de Abate, Orlandini Cianfanelli, Ildobrandini Iudicis, & Filippi Malevolte, & Palmerii, & Bononis Confiliariorum Senensium Civitatis, Provincialis (forse Provenzani, ) atque Glatiolini, & presentibus quampluribus hominibus eiufd. Castri Podii Bonsi, Foranus Consul Sanensium Civitatis, & Bellincionis Berte Civis Flor. qui mandatum acceperat in Ecclesia S. Marie de Senis ab ipfius Civitatis Confulibus, coram cunclo populo, & Clero possessionis dande Cavalcanti, & Abhati Confulibus Florentine Civitatis, & populi possessionis omnium rerum donatarum positarum in Castro Podii Pontii, & eius appenditiis, secundum quod in carta donationis.

g. III.

## S. III. Esame sopra lo stabilimento seguente di confini.

COdem anno x. Kal. Iunii Inditione vi. Ex mandato Dom. Ogerii Potestatis Podii Bonitii, & Parisii, Luteringhi, Bonaccurfini, & Arnulfi eiusdem Potestatis so. cior. Arbitrorum supra differentia finium inter Florentinos, & Senenses publicator, examinata sunt dicta testium, & loca, & nomina, de quibus erat supra dicta differentia, videlicet, Villa de Cerna, Fossatum de Bomorto, de quibus dixit Squarcialupus; Paterni villa, Rimagio fossatum, de quibus Orlandinus fil. Ugi Alberti, Gualterius, & Rodigerius Potestates Florentie, Guilielmus de Asio Potestas Senensis, Albertinus Manucii; Calisianum Ciasium, Vignale Castrum, Macerna, Ecclesia S. Marie de Prato, Ecclesia S. Romuli, de quibus Tancredus Gualfreducii, Guido Ridulfini, Pipinus Potestas Florentie, Guido de Capalle, Castellanus Teutonicus de Serre, Archiepiscopus de Magantia, Zurlus, & Ubertinus, Cavalcante. Guido Not. rogat.

S. IV. Stratto d'Istrumento di confini stabilito folennemente tra' Sanesi, e' Fiorentini per più ferma, e costante concordia tra loro, che illustra, e conferma quel di sopra. Riformağ. Lib. 26. a 3. e segg. Lib. 29. a 7. Lib. 30. a 3. e riportato dal Borghini Cod. 43. citato, e nel nostro Zib. B. a 169. come segue.

An MCCIII. pridie non. Iunii Indictione vi.

Os Iacobus Antonini
Conte Baroncelli
Arrighus Alcherii
Arringerius f. Sinaldi
Guido Daradi, &
Oclandus Cotinaccii

A 3

Ma-

Magiscolus fil. Cotinaccii
Gualtirotus Palmeri, &
Trombitus fil. Scricoli

Confules Mercatorum
Senensium

#### Presentibus & consentientibus

Comite Manente de Sarteano Iacopo Aldebrandini Iofepi Renaldo Aldebrandini Iberto Zilii Filippo Malevolte Guido de Monasterio Abrham Stradigotio, & Christofano Iudice Prefenti hoc instrumento in

Presenti hoc instrumento in presentiarum pro nobis, nostrisque successoribus, & pro toto Comuni, & Universitate Senensis Civitatis, terminamus, liberamus, & dimittimus vobis

Ottaviano Gherardini
Ianni Bellifore f Ubertini Donati
Bruno Iudici
Iannibello q. Tedaldini de Cantore
Sinibaldo q. Scolai de Montebuoni
Brodario fil. Sachiti (1)
Cavalcanti Daini
Adimari Ianilitti, &
Acerbo Confuibus, &c.

Consulibus Comunis, & Civitatis Florentie

Ca-

Recipientibus pro vobis, & procuratorio nomine pre

Rainerio Adimari
Davizo Melliorelli
Donato Tolomei
Albertino Ugitti
Brunellino, &
Ianni Soldaneriis

fotiis una cum Confulibus predictis Civitatis Florentia vestrisque successoribus pro toto Comuni, & Universitate Civitatis Florentie infrascripta omnia, & fingula, videl.

(1) Borgh. Sacchetti .

Castella, homines, & res, & possessiones, iurisdi-Etiones, & usuarias, quae continentur in Carrula facta per manum Erbalotti Íudicis, & fcripta fupra, & nominata, & non nominata, & totum Episcopatum Fesulanum, & omnia, quae funt in ipfo Episcopatu Fesulano, & totum Comitatum Florentiae, & omnia quae funt in ipso Comitatu Florentiae, tam personas, quam res, iurisdictiones, usuarias, iu quocumque sint Episcopatu, & omnia, quae funt infra eos fines versus vestram Civitatem Florentiae, scil. Castagnum Aretinum, & a Castagno Aretino usque ad Hespitale, quod est in loco, qui dicitur Montereggi, Hospitali tamen remanente ex vestra parte ad pedem Montis Luci de Berardinghis, & usque ad Petram grossam, quae est supra Montem Bethi; & sic venit descendendo usque ad Burnam; & ficut Burna mittit in Arbiam, & ab eo loco, ubi Burna mittit in Arbiam superius per flumen Arbiae usque ad locum, ubi fossatum, quod dicitur Rimaggio, quod venit de vallibus Paterni, & mittir in Arbiam fubtus Molendiam & Plebatus S. Pauli Ruffi, & ficut illud fossatum currit ab eo loco, unde furgit subtus Collinam Podii de Cignano in Arbiam, & a Collina de Cignano descendendo per ipsam Collinam de Cignano usque ad Planum de Musenne usque Astagiam, ubi fuit Molendinum Ecclesiae de Frassi, sic venit ad pedem vineae Presbiteri de Fiassi per Soranum, & inter Boscum de Sorano, & vineam Hospitalis de Bastagia, & inde usque ad Calezzole, & inde usque ad Planum Topinae, & inde usque ad Montem Drudolae, & usque ad Quercum de Massina, & inde usque ad Marchiam de Giratone, & inde usque ad Marchionem de Cinerino, & inde usque ad Lamam Presbiteri Guinizzii. & ab inde (ubi) fossatum Magio mittit in flumine Stagiae, & inde inferius ficut Stagia currit, usque ad locum, unde venit Classus de Calexiano circa fossatum de Bonniotto, in quibus eorum, quae infra praedictos fines continentur, & propriis duximus exponenda vocabula: Plebem, & Plebeium S. Agnetis usque ad Currem de Podio Bonzi, Plebeium de Libiano, Bibiano cum tota sua Curte, Villa de Cerne, Rincine cum tota fua Curte, Conium cum tota fua Curte, & cum ipsa Villa de Topina, sic venit infra AA

praedictos confines Vignale cum Curre, Paternum usque ad Montelucum Alciaiae, Tornarium Campi, unde fa-Rum est Montelucum Alechiae, Licignanum, Villam de Laginino, Cascianum, Monte Castelli, Turricella, Brolium, Ecclesiam, & Villam S Iusti a Pontenano, a Rontiniane. Praedicta quidem, & omnia, quae infra praedictos fines continentur, nominata, & non nominata, Terras, Castella, Plebes, Villas, homines, res, possessiones, iurisdictiones, & usuarias, & omnia generaliter, & universaliter cum cmni iure, & actione, usu, requisitione, & exactione, nobis seu Communi, & Universitati Civitatis Senensis de eis, vel ex eis, in eis, aut pro eis, aliquo modo, vel ingenio, iure, usu, vel abusu, competentia vobis praenominatis Consulibus Florentinis, pro vobis, & procuratorio nomine praedi-Etis vestris sociis, & Consulibus, & pro Comuni, & Universitate vestrae Civitatis Florentiae recipientibus, vestrisque successoribus in perpetuum, ut dictum est, finimus, reputamus, damus, concedimus, transigimus, tradimus, & pactum de non ulterius petendo perpetuo facimus, & pro vestro Comitatu, vobis, & vestrae Civitati Florentiae libere, & expedite dimittinus.

Et de discordiis, quae inter nes, & vos, & vestram, & nostram Civitatem, & inter Senenses, & Florentinos erant, nullum malum meritum ulterius vobis, vel alicui vestrae Terrae nos, seu aliquis Senensium reddimus, sed sirmani finem, & pacem vobis de cetero tenebimus. Item Ecclesiam de novo edificatam in Castro Podii Bonfi pro Ecclefia S. Agnietis, & prope, & Canonica de Falcione faciemus effe & moveri cum Plebe S. Mariae de Podio Bonfi, & pro Episcopatu Florentino, & sub ea, ficut aliae Ecclesiae, quae sunt in Podio Bonsi de Florentino Episcopatu, & morantur sub praedicta Plebe S. Mariae, & de caerero nos, vel aliquis Senensium, vel pro nobis, aut pro Civitate Senensi alias non acdificabimus, nec aedificari faciemus aliquam Ecclefiam in Podio Bonsi pro nobis, aut pro Plebe S. Agnietis, & Priore de Falcione, vel pro alia Ecclesia Senensis Episcopatus, aut pro ipso Episcopatu. Item Fontes constructas in Ecclesia, quae est aedificata in Podio Bonsi, pro Ecclesia S. Agnietis, & pro Episcopatu Senensi penitus destruemus, vel destrui faciemus, & ulterius nos, aut nostri successores, vel Comune Senensium, aut aliquis Senensis, vel alius pro Comuni, vel Episcopatu Senensi Fontes non aedisticabimus, nec reaedisticari permittemus, seu faciemus, nec in praedicta Ecclesia battissimum faciemus, vel sieri faciemus, seu permittemus. Acta in Castro Podibonizi in Ecclesia, & Plebe S. Mariae in presentia infrascriptorum.

Sig. Ill. Manuum praedictorum omnium, qui ha comnia, ut fuperius leguntur, fcribere, & in publicam formam redigere, me Rusticum Iudicem, & Notarium

rogaverunt, &c.

Sig. Ill. Manuum Ildobrandi Vulterrani, Petri Florent. Rainerii Fesulani Episcoporum, Abbatis de Spugna, Cacce Flor. Archidiaconi, Arrighi Plebani de Sexto, Plebani S. Petri in Buffole, Tribaidi Plebani de Cerreto, Guidonis Guerre Tuscie Comitis Palatini, Tigrini, & Guidi filiorum eius, Maginardi Comitis filii Comitis Alberti, Comitis Manentis Iunioris de Sartiano, Catalani tunc Confulis Militum Florent. Melioris de Abbate, Tonelli de Scarlato, Giamberte Cavalcantis Confulum Mercatorum, Alberti de Cona, Bernardini de Monte Renaldi, Bernardini (1) de Monte Corboli, Romanuccii Galgani, Rinuccini q. Gianni de Centoia, Foristi Sinibaldi, Leonis Ianguettonis, Ildobrandini de Romeo, Teste, Stefani Salti, Rainerii Iacopi Aretinor. Gianni Iudicis de Podibonfi, Guidalotti tunc Confulis Pratenfium, Francisci de Prato, Bonavoliae Iudicis de Frato, Rogerini tunc Domini de Colle, Renerii Carnenventre, Amadei tunc pro concordia Civitatis Tusciae Perusini Rectoris, Pieri de Cupo de Perusio, Rinierii, & Guidi filii Rinierii de Ricafole, Bellieri (2) Alberteschi, Rinaldeschi tunc Castellani Montifgrosfoli, Guidi Guicciardini, Ildobrandini Tribaldi, Trinciavellie Albizzi Foresii, Ottolini de Monte Spertoli, Renerii de Petroio, Guidi de Sanguignio, Tignosi Lamberti, Ianni Bernardi, Uberti Vianissi Marsupini, Orlandi de Cintoia. Angiolini Malli, Guidi Ridolfini de Trebio, Albertini Belluccii, Tolofani Chiaravelli de Trebio, Gherarduccii de Liccia fil. Botaccii, Provinciani de Liviniano, Tignofi Renaldi, Lo-

dovigi Gualfreduccii fil. Ottaviani Cacioli, Iacopi Guinelduccii, Rainerii Benutini Iudic. Renaldi Paganelli de Cersine, Oderigi Davanzi, Donrandini Valentini, tunc Comunis Florentiae Camerarii, Roberti fil. Boninfignie de Podio Bonsi. Donrandini, Leonis, Bononis Sescalcorum Comunis Flor. Strufaldi Bellincionis tunc Castellani de Vico, Sinibaldi Uguiccionis, Ildobrandini de Scoto, Uguiccionis Isacchi, Palmerii de Podio Bonsi, Guidalotti de Sommaia, Frontis de Lucardo, Rodolfini Zizoli, Guarnerii de Calcinaia, Borgniate Guiglielmini, Bellincionis Uberti, Alamanni Gherardi Adimari, Adimari Gianni Bernardi, Rinuccini Uberti Vianesii, Musche Lamberti, Sinibaldi Abbadugii (1), Cambii Benincafe Morandi(2), Bernardi Gottifredi, Faldetti (3) fil, Clariti Pilii, Perfetti Corbizi de Podio Bonizi, Cancellieri, & Michele fratrum, Tebaldi Vicecomitis de Monteguarchi, Baccialerii Vicecomitis de Greti, Guido Bostole (4) de Aricio, Rigi Orlandi de Cintoia, Cacciacontis Orlandi de Gavignano, Ugonis fil. Bernardini de Monte Rinaldi, Rustichi fil. Grifonis de Fighine, Ugolini Pazzi fil. Ottaviani de Cona, Clanti fil. Erminii, Iacobi Sigierii, Federigi de Sorella, Boninfignie de Sorella, Rainerii Mazzacntelli, Guidi Squarcialupi, Riccardi Albertini Squarcialupi, Arrighi Albertini Squarcialupi, Venturae fil. Pieri, Matthaei Briciardi, Iacopi Albertelli, Lambardi Scoti, Scoti Pandolfini, Manni Martinelli, Guidi Peruzzi, & Gualandi fil. Angeli, & aliorum praedictorum rogatorum testium. Quae omnia acta sunt in praesentia Ogerii Potestatis tunc Podii Bonsi, & eius consensu, & praecepto facta, rogata, & scripta.

Ildebrandinus Adimari rogat.

S. V. Conferma del fopraddetto Istrumento fatta dal Vescovo di Siena, e dal Comune di Poggibonzi, tratta da' luoghi citati.

Nsuper anno MCCIII. VII. Idus Iunii, Indictione eadem.
Senis in Palatio Episcopi. Dom. Bonus Senensis Episcopi

<sup>(1)</sup> al. Abadinghi. (2) al Merandi. (3) al. Fulcherii. (4) al. Hostole.

scopus pro se suisque successoribus, & pro Episcopatu Senensi, salvo tamen ipsi Episcopo iure spirituali, & Divino, quod habet in Ecclessis, seu Episcopatu quasi infra predictos confines de Comitatu Florentie; & non tamen Florentini uti possint, sicut utuntur aliis Ecclessis Comitatus Florentie; una cum infrascriptis Consulibus Communis Senarum ratisseaverunt suprascriptam concordiam, & terminationem,

Dom. Bonus Senensis Episcopus
Bonricoverus fil. Maconis (1)
Renaldus Reneri, &
Iacobus Rustichelli

Confules Communis
Senarum.

#### Teftes

Catalanus Conful Militum
Doradinus Sexualcus
Renaldus fil. Paganelli de Cerfine
Bernardus fil. Gottifredi de Tofa
Gualfreduccius fil. Ottaviani Cazoli
Rusticus Not. rogat.

Et vi. Idus Iunii eiusdem anni apud Podium Bonizi Renaldus Ranierii, & Iacobus Rustichelli Consules Comunis Senarum ratificaverunt, & confirmaverunt omnia supradicta, ex consensu, & arbitrio Dom. Potestatis, &c.

#### S. VI.

Eodem anno (2) IV. Idus Aprilis. Senenfes intraverunt attendere Laudum latum per Dom. Ogerium de differentiis, quas habebant cum Florentinis; prefentibus plurib. Senenfibus, quorum nomina eadem fere funt, as fupra

Monachinus Borgognone
Doradinus Sexcalcus Florentinorum.

g. VII.

(1) Borghini , Bonrecursus fil. Maccarii .

(2) Dubito effere qui sbaglio de' Copisti, e che piuttosto debba dire l'anno seguente MCCIV. §. VII. Breve d'Innocenzio III. dell'an. MCCIV. col quale conferma la detta donazione, e concordia di confini tra' Sanesi, e i Fiorentini. Riformag. Lib. 30. a 567. e riportato dal Borghini nel Cod. MS. citato.

Nocentius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis siliis Consulibus, & Populo Ficrent, salutem, & Apo-

ftolicam Benedictionem .

Poftulatis a nobis, ut pacem, & concordiam, quam cum Sepenfibus habuistis, Apostolico degnaremur munumine roborari. Nos igitur vestris visis postulationibus inclinati, concordiam ipsam, sicut sine pravitate provido sasta est, & ab utraque parte sponte recepta, & hactenus pacifice observata, & in scriptis autenticis plenius continetur, auctoritate Apostelica confirmamus, & praesentis scripti patrocinio communivimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu contraire temerario. Si quis autem lice attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, & BB. Petri, & Pauli Apostolorum se noverit incursurum.

Datum Laterano Id. Maii, Pontificarus nostri anno

feptimo.

S. VIII. Altre conferme fatte da' Sanesi della stessa concordia l' an. MCCVIII. Risorm. Lib. 26. a 49. e segg. & Lib. 29. a 55. presso il Borghini citato, e nel nostro Zibaldone D. a 4. ter.

Anno Mccvin. III. Id. Octobris Indict. xii.

Enenfes confirmaverunt loco militum concordiam factam inter ipfos, & Florentinos per Ioannem Strifium Potestatem Senensium, & alios nobiles Senenses pro Comuni Senarum, & per Guifridottum Grasselli Mediclanensem Potestatem Florentiae pro Comuni Florentiae.

Nemina multorum Senensium qui iuraverunt Loco

militum, & Loco peditum. Testes Struffaldus Bellincionis Malpisii, & Ildebrandus Iudex q, Erbolati.

Eodem anno xvII. Kal. Novemb. Indict. XII. Actum

Aliud iuramentum multorum Senensium super dicta concordia. Testes iidem ut supra.

S. IX. Copia di certo Instrumento di rinunzia, e cessioni di ragioni sopra Montepulciano, Montalcino, Menzano, Casule, Poggibonzi, ed altri luoghi fatta per il Sindico del Comune di Firenze al tempo, che reggevano i Ghibellini, al Comune di Siena nel 1260.

Presa detta Copia da transunto autentico venuto di Siena satto come di sotto l'anno 1391. e reso al Reverendo Mess. Alessandro Strozzi Canonico Fiorentino, che lo prestò, e si scrisse di Settembre 1611.

Riportato con questa stessa Rubrica nel nostro Zibaldone E. a 122. e segg.

IN nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo sexagesimo. Indictione quarta, die septimo Kalen. Decembris. Ad honorem Dei, & Beate Marie Virginis, & ad honorem, & exaltationem Domini Regis Manstredi, & Dom. Comitis Iordani, eius Vicarii in Fuscia Generalis. Ego Lucterengus silius quondam Dom. Ubertini Pegolotti, Civis Florentinus Iurisperitus Sindicus, & Actor Communis, & Universitatis Florentie ad infrascripta constitutus, ut apparet per publica Instrumenta consecta per manum Ranuccini Notarii Civis Florentini, & Guiduccini Notarii Civis Senarum nomine Finis, & transationis, & ob causas infrascriptas pro ipso Communi Florentie, & Universitate, & eius nomine, do, & cedo, mando, & refuto, & remitto vobis Dominis Iacobo Paglarensi, & Bonaguide olim Gregorii Boccaccii Iurisperitis Sindicis, & Actoribus Comunis, & Universitate, & Universitate

fitatis Senarum constitutis ab ipso Communi ad infrascripta recipienda, & ipso Communi Senarum ombia iura, & actiones, & petitiones competentes, & competentia dicto Communi Fiorentie, & universitati, in Montepolitiano, & eius districtu, & in Montelcino, & eius diftrictu, & in Castiglione Latronorum, & eins districtu, & Arce de Campilio, & eius districtu, & in terris, & possessionibus dictorum locorum & heminibus, & Dominis dictarum terrarum, & cuilibet earum, & promitto vobis recipi, ut dictum est pro Communi Senarum, quod Commune Florentie de cerero non acquiret aliqua iura in dictis terris, seu aliqua earum, & contra homines, & personas dictarum terrarum, & cuilibet earum. Et ex cadem causa nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie, do, cedo, mando, & remitto, & refuto vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipi pro dicto Communi Senarum, & ipli Communi Senarum omnia iura, & actiones, & petitiones competentes, & competentia dicto Communi Florentie, & Universitati in Castro de Menzano, & in Castro de Cafulis, & terris, & possessionibus, & hominibus dictarum terrarum, & cuiuslibet earum. Et ex eadem caufa, & codem modo nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie, do, cedo, & mando vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipi pro dicto Communi Senarum, & ipsi Communi Senarum omnia iura, & actiones, que & quas habet Commune Florentie aliqua ratione, vel causa in Pedichonizi, & eius districtu, & Staggia, & eius districtu, & hominibus dictorum locorum, & cuiuslibet eorum; que iura habuit, seu quesivit a Communi Senarum aliquo tempore, aliquo fure, vel causa. Item eodem modo, & ex eadem causa nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie, do. cedo, & mando, remitto, & refuto vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipi pro dicto Communi Senarum, & ipfi Communi Senarum omnia iura, actiones, & petitiones, que, & quas liabuit, & haber Commune Florentie in Comitatu Ildobrandesco, Guini. fifca, & maritima, & in heredes, & contra heredes Comitis Guillelmi, & cuiuslibet eorum, & casso, & rumpo omnes contractus, & obligationes, & promissiones

factas cum Comite Guillelmo, & eorum filiis, vel aliquo eorum, aut aliqua alia persona pro eis cum Communi Florentie, vel alio pro eo, & promitto vobis di-Sis Sindicis Communis Senarum recipi pro dicto Communi Senarum, quod dictum Commune Florentie non utetur dictis instrumentis, contractibus, & obligationi. bus, vel aliquo eorum, aliquo tempore, aliquo iure, vel causa. Et promitto vobis, ut dictum est, recipiendo, quod Commune Florentie non acquiret aliqua iura in dicto Comitatu Ildobrandesco, vel aliqua parte eius, & Comitibus, seu contra Comites dicti Comitatus, vel aliquem ex eis, & hominibus, seu contra homines dicti Comitatus. Item eodem modo, & ex eadem causa nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie, do, & cedo, & mando, remitto, & refuto vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipi pro ipfo Communi Senarum, & ipsi Communi Senarum omnia iura, & actiones, & petitiones, que, & quas habuit, & habet Commune Florentie in Pannocchieschia, & Pannocchiensibus, & Tornellis, & hominibus dictorum locorum, & terrarum, & cuiuslibet earum, & in filiis Gualcherini, & Ubertini de Armaiuolo, & eorum complicibus, & confortibus, & bonis, & rumpo, & casso omnes contractus, promissiones, & obligationes initas, & factas cum eis, vel aliquo corum, vel alia persona pro eis. Et promitto vobis quod dictum Commune Florentie non utetur de cetero dictis contractibus, & obligationibus, vel aliquo eorum, aliquo iure, vel caufa, & quod de cetero Commune Florentie non acquiret aliqua iura, nec aliquod ius in eis, vel aliquo corum, seu eorum bonis. Item promitto vobis ex eadem causa recipi pro Commune Senarum, quod dictum Commune Florentie promittet Communi Senarum pacifice tenere, & possidere omnia iura sua, que nunc habet, vel in antea habebit, & quod non prestabit ei aliquod impedimentum de iure, vel de facto in recuperandis, & tenendis iuribus suis, & quod de cetero Commune Florentie non acquiret aliqua iura in aliquibus terris, poffessionibus, personis, & locis, in quibus Commune Senarum habet aliquod ins aliqua ratione, vel caufa, vel in antea habebit, & quod non acquiret aliqua iura in

preiudicium Communis Senarum, in aliquibus terris, personis, vel locis. Item ex eadem causa nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie remitto, & refuto vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipi pro ipso Communi Senarum omnia iura pene, seu penarum in quam, vel quas Commune Senarum hactenus incidisset a Communi Florentie aliqua ratione, vel causa, vel facto. Et promitto vobis nomine, & vice Communis Florentie, quod ipsum Commune Florentie non recipiet Dominos, nec homines dictarum terrarum, nec alicuius earum, vel aliquem ex eis in Cives fuos, vel sub sua protectione. Item ex causa predicta promitto vobis recipientibus pro Communi Senarum, quod Commune Florentie permittet Commune Senarum omnes predictas terras, & loca, & ipfarum terrarum homines, & personas, & dictorum locorum pacifice, & quiete tenere, & possidere. Et quod Commune Florentie non prestabit dicto Communi Senarum aliquod impedimentum de iure, vel de facto, nec faciet ei aliquam litem, vel brigam, seu controversiam de predictis terris, & locis, vel aliqua earum, & hominibus, & personis dictorum locorum, & cuiuslibet eorum. Promitto infuper vobis recipientibus, ut dictum est, pro Communi Senarum, qued ius dicti Communis Florentie de omnibus, & fingulis supradictis, & quolibet corum nulli alii datum est, vel cessum, neque aliquo modo alienatum in totum, vel in partem, & quod nullam litem, vel molestiam de predictis, vel aliquo eorum, seu ipsorum occasione, & cuiusque eorum dictum Commune, & Universitas Florentie, seu alius pro eis faciet, vel movebit dicto Communi, & Universitati Senarum, vel alii occasione ipsius Communis, & quod dictum Commune Florentie attendet, & observabit omnia, & singula supradicta, & infrascripta, & contra non veniet, vel faciet aliqua ratione vel causa. Que omnia, & singula supradicta, & infrascripta solemni, & legitima stipulatione promitto vobis recipientibus pro Communi Senarum attendere, & observare, & contra non facere, & quod Comune, & Universitas Florentie attendet, & observabit per singula, ut dictum est, & contra non faciet sub pena mille marcharum boni, & puri auti, quam vobis,

ut dictum est, recipientibus dare promittimus, si commissa fuerit, & quotiens commissa fuerit, & pena soluta quotiens committetur, vel non foluta, vel non commissa, predicta nihilominus in sua permaneant firmitate, & firma tenere, & habere promitto, & firma habebit . & tenebit Commune Florentie. Item ex capfa fupradicta nomine dicti Communis, & Universitatis Florentie, do, & cedo, & mando, remitto, & refuto vobis dictis Sindicis, & Actoribus Communis Senarum recipientibus pro ipfo Communi Senarum, & ipfi Communi Senarum omnia iura, & actiones, & petitiones competentes, & competentia dicto Communi Florentie., & Universitati contra Commune Senarum, & Universitatem & eius aiutores & factores, seu fautores pro damnis, & rapinis, & guastis, & iniuriis factis, & illatis a Communi Senarum, vel eius adigroribus, & fautoribus dicto Communi, & Universitati Florentie, & occasione eorum, & cuinique corum. & promitto vebis, qued ius dicti Communis de predictis nulli alii datum, cessum, aut concessum, neque aliquo modo alienatum in totum, vel in parte, & quod nullam litem, vel moleitiam de predictis, vel alique predictorum, seu ipsorum occafione, & cuiusque eorum dictum Commune, & Universitas Florentie, seu alius pro eo faciet, vel movebit dicto Communi, & Universitati Senarum, vel alii occatione ipsius Communis. Et hec omnia, & singula attendere, & observare promitto sub dicta pena mille marcharum auri. Quam dare vobis pro Communi Senarum recipientibus promitto si commissa fuerit, & si contra predicta, vel aliquod predictorum factum fuerit, & pena foluta, vel non foluta, & ea commissa, vel non commissa, predicta nihilominus in sua firmitate perdurent. Et hec ideo vobis facio, quia confiteor nomine dicti Communis Florentie recepisse a vobis dictis Sindicis, & Actoribus nomine dicti Communis Senarum, dationem, cessionem, & refutationem de multis, & infinitis damnis, guastis, & rapinis, & iniuriis datis, & illatis a Communi Florentie, & eius adiutoribus, & fautoribus d. Communi, & Universitati Senarum, & quia per vim, & metum extersit Commune Florentie a Communi Senarum, iura, & actiones in dicto Podiobonitio, & eius curte, & in Tom. IX.

Montepolitiano, & eius curte, & in aliis Castris, & locis superius memoratis, & contra personas superius dictas, & in eisdem Castris, & locis, & personis, & contra eas quesivit iura, & actiones Commune Florentie contra iustitiam, & per iniuriam Communis Senarum cum ad dictum Commune Senarum omnia, & fingula fupradicta pertinebant, & pertinuerint, in quibus omnibus, & fingulis, & pro eis obligo me, & dictum Commune Florentie, & ipsius bona presentia, & futura pignori vobis recipientibus pro Communi Senarum, & ipli Communi Senarum, de quibus libeat vobis, & dicto Communi Senarum, fi, ut dictum est, per singula non fuerit obfervatum, vendere, & alienare, & possessionem accipere vestra auctoritate, & interim constituo me vestro, & Communis Senarum nomine possidere. Renuntio exceptioni rei non goste, ut dictum est, & doli, & metus, & in facto condicto indebiti, & fine causa privilegio fori, & omni, & cuique iuris auxilio. Qui Sindici etiam nomine dictorum Communium, & pro ipsis Communibus osculo pacis interveniente fecerunt, & reddiderunt fibi ad invicem pacem de omnibus iniuriis, damnis, & offensis hinc inde illatis, & factis. Et tactis facrofantis Evangeliis iuraverunt sic attendere, & observare, & contra nulla ratione facere, vel venire.

Et ego dictus Locterengus Sindicus, & Actor Communis, & Universitatis Florentie iuro in anima Potes statis Civitatis Florentie, & Consiliariorum eiusdem supradicta omnia, & singula attendere, & observare, & nulla ratione, vel causa contra ea, vel aliquod eorum venire, seu alia occasione quacumque. Quibus Sindicis

confitentibus, & valentibus predicta precepi.

Ego Notarius infrascriptus per sacramentum officio guarantigie, secundum tenorem constituti Senarum, & Florentie promitto, quod attendent, & observent omnia

supradicta per singula, ut superius continetur.

Acta funt hec apud Castrum Florentinum coram Dom. Agolante Iudice de Pistorio, Dom. Iacobo Aldebrandi de Pistorio, Alassco Ildebrandini, & Tudino de Grosseto, Bocca Dom. Advocati, & Genoluccii de Sancto Geminiano, Dom. Silvestro olim Dom. Castellani, Dom. Andrea olim Ildebrandini, Dom. Gualduccio Iudice de

Flo-

Florentia, Donato Torresiano Cive Florentino, Dom. Levaldino Partis, & Dom. Pelacane Tolomei, Dom. Guidone Ranuccii de Forteguerris Civ. Sen Tolomeo Pieri, Ranuccio Not. Ciampolo Napoleonis, Altimanno Not. de Montefullonica, Zaccone nepote Ran. Zacconis de Montecchiello, Orlando Sartore Cive Sen. & Bonaventura Not. quondam Bonaguide de Senis, & aliis pluribus testibus presentibus, & rogantis.

Ego Guidiccinus quondam Ioannis Notarius predictis omnibus interfui, & ea scripsi, & publicavi Ro-ga-tus

#### Locus Signi

Ego Pierus olim Ser Monaldi Ser Martini Tabellio publicorum Civis Senensis Imperiali auctoritate Notarius, & Iudex ordinarius totum quod fupra continetur, & scriptum est in presenti facie, & duobus precedentibus foleis sumpsi, scripsi, & fideliter exemplavi ex quadam solemni, & originali scriptura, quam vidi, & legi in quodam magno libro nuncupato Caleffo, cartarum pecudinarum Communis, & Populi Civitatis Senensis, scriptum per autenticam personam, videlicet, Dinum Notarium olim Ser Azini Notarii Senensis inter alias scripturas solemnes existentes in magno Palatio di-&i Communis Senensis, & eius Camera, seu Archivio, ın quibus iura dicti Communis Senarum retinentur, qui liber coopertus est astis de ligno covertatis de corio rubeo cum bullettis magnis, & parvis &c. &c. coram egregio legum Doctore D. Michelotto Iudice, & Vicario Magnifici, & potentis Militis D. Andreassii Marchionis de Cavalcabobus de Cremona Senatoris Civitatis Senensis anno 1391. Ind. 15. die 2. Octobris.

#### Anno 1260. Ind. 4. die 22. Novembris.

Dom. Comes Guido Novellus Potestas Florentie silius q. Comitis Guidonis Novelli. Dei gratia Tuscie Palatinus. Congregato generali consilio trecentorum ad sonum campane, & voce preconis, & consilio nonaginta, & etiam vigintiquatuor in Palatio Communis Florentie, in quo Dom. Potestas moratur, de consilio, & confensu dictorum Consiliariorum, quorum nomina inferius continentur. Constituerunt vice, & nomine Communis Florentie nobilem virum D. Lucteringum q. Dom. Ubertini Pegolotti Iuris peritum Civem Florentinum presentem Sindicum ad contrahendam societatem cum Communi Senarum, & iniendo pacta, & conventiones infrascriptas, &c.

#### Nomina Confiliariorum funt hec.

Dom. Ubaldinus de Pila D. Ugolinus de Senno Cettus Dom. Iacobi Gerardus Aurifex Renerius Dom. Ormanni Guidalottus Bombaronis Saracinus Paganelli Rullius Vite Bindus del Conte Arrigo Pepus Renaldeschi Not. Iacobus de Brunelleschiis Bonaiutus Tancredi foannes Boncambii Accorri Bicocche D. Aftoldus Franceschini Guido Ughiccionis Bernardus Satimi Cinus de la Pressa Ormannus Spine D. Guittomannus Ild. Bernardus Ghifelli Cerbius Cerbii Gaius del Barone Pierus Piaciti Not. Ganus Anchionis Strinatus Dom. Belfredelli Cinus Aliocti Bellus Iacobi Ubaldinus Aldimanni Lottus Tornamontagne Baldino&us Deni

Sinibaldus Baldinotti D. Iacobus Adorighi D. Brunelleschus de Brunelleschis Aldobrandinus Ceppi Falcone Ugolini Mangiabeccus Ubertini Michele Iacobi Ferragadi Oderigus Burnellini Bindus Bonaccorfi Neri del Galluzzo Lippus de Brunelleschis Ubaldinus Marabottini Guiccius D. Guidi Uberti Philippus D. Aldobrandini Ghigus Burnellini Sinibaldus Tafinus Saracenus de Latera Guido Morella Ottinellus del Testa Ugo Monaldi Berlingherius Bernardi Not. Baldovinus Renuccii Ceccus D. Mazzinghi Ianni Belcari Schiatta Simonetti Guicciardus Bertoldi Lapus Ubaldini D. Brancaleone de Scolaribus D. Jandonatus de Soldaneriis D. Gui-

D. Guidoctus Mazzinghi Doin. Otto Arnolfi Dom. Sinibaldus Philippi D. Bernardus de Scolaribus Dom. Iacobus Gualterotti Bancione Petri Ianni Dom. Iandonati Milliaccius Medicus Iacobus del Mula Albertinus Ughi Ildobrandinus Rustichi Tignofo Dom. Soldanieri Manectus Alberti Iacobus Orlandini Dolcibonus Sartor Bonizzus f. Guidi Galitianus Pallantis Sennus del Bene Sinibaldus Silimanni D. Firenze de Iudis Lapus de Tiniozzis Vignese D. Gherardini Clarissimus del Rosso Albizzus Clarissimi Orlandinus Dom Pifcis Vinta del Riguardato Albertinus Bencivenisti Tezzonerius Guarnieri Uguccio Fiatacaza Bernardus Rusticcii Schiatta Dom. Renerii Strozza Ubertini Compagnus Clarissimi Bonaprefa Dom. Ugonis Gualterottus Iacopini Compagnus Romei Bardus Guillelmi Milliaccius Dom. Chianni Iacobus Gherardi Turinus Riccomanni Cione Gianni Soldanerii

D. Perfus de Compiobio D. Rancrius Ruozi Orlandinus Calfuccii Inghilesius Ugoli Lucterius Giunte Bindus Marcelli Segna Assalti Neri Pariscius Dore filius Puccis Cerchii Baldovinus Iacobi Lotteringus Spinelli Donus Notarius f. Iannis Arrigus Compagni Aringus Bonafede Spada Acerbi Gualterius de Burgo Cione Moltebuoni Donatus Lotteringhi Rainaldus Benvenuti Rainaldus Bonizi Dom Aringus de Cascia Caponfaccus de Maccis Riccemandus Arnuldi Dom. Acconcia de Burgo Dom. Melior Renaldi D. Rubeus Ugonis Rubei Simon D. Rustichi Melioris Abbate D. Abbatis Melioris D Rainerius D. Rainerii Rustichi Giannibellus Cantoris Cambius Giraldi Durante Ughiccionis Rota Alberri Tinaccius Ugonis de Lastra Michele Dati Coreggiarii Cerchius de Cerchiis Coradus Mafnerius Donatus Attaviani Bonafede Albizzi Geri Rubeus Neri В 3

Neri D. Berlingerii Gilicus Leopardini Rainaldus Benvenuti Durante Rustichi Iacobus Bonizi Donatus Bartoli Perondus Petri Pe**ro**ndi Philippus Henrigi de Varlungo Datuccius Matthei Naddus Cambii Neri Guidonis Trufa Gherarduccius de Capon**facchis** Ugo Coretti Bonagiunta Zuzi Davanzus Ugolini Davanzi Giunta Bellincionis Abbas de Ebriacis Guido Homodei Luti de Ciccol. Salvi Zunte Manovellus Vergati Ventura Not. f. Ugonis Guicciardinus Riccadonne Guidalottus Bondie Mellus de Quercetanis Angelellus Bencivenni Berlingerius del Salice Iacobus de Suricis Store Ioannini Bonaiutus Bonemi Cavalcante Albonetti Incobus Andree Tofcanellus Rainerii Diotiguardi Alamanni Ugo Mestasango Dom. Stefanus Medicus Tornabene Iudex Petrus Rondinelli Simon Rainuccini

Teccus Dom. Guidalotti Andreas f. Forese Vivianus Concii Ruggerius D. Gherardini Brunettus Not. f. Frontis Terus f. Albizi Tommasinus de Mannellis Cecus Falconerius Guido Leonardi Taxus Gualduccii Staŭus de Pifignano Gherardus Arrighetti Arrighettus Dom. Azzi Henricus Lotterii Alioctus Ardovini Calza Ricoveri Guido Aldobrandini Dom. Gruerius Iudex Nardus Razzanelli Dinus Durantis de Zicho Datus Dom. Ioannis Mellius Gottifredi Cavalcante Burnelli Mainettus Dom. Boldronis D. Bindus de Meliorellis Gualduccius Pilastri Biancus Riftori Mellius de Melliorellis Lambertus D. Locterenghi Albızus Baltini Aimerius Cofe Arnoldus de Ciprianis Philippus Ricevuti Ughettus Ponzetti Lapus Seghieri Lapus Benamini Tanus Galgani Allius Sigoli Odorigus Cipriani Monacus de Lamberteschis Forese Dom. Ponzetti D. Ghe-

D. Gherardus Ciccia Loctus Bonmartini Ceffus de Lamberteschis Bonaguida Ugolini Salvi Dom. Lucterii Giambonus Dom. Iacobi Acerbus Dom. Orlandini Magister Guido Medicus Philippus Ormannelli Gianni Arengerii Orlandus Bencivenni Moronctus Aliocti Oderigus Iamboni Ubaldinus Bruni Uberti Iacobus Attaviani Dom. Gualduccius Iudex Dom. Bernardus de la Caftell. Attavianus Brunetti Aldobrandinus Riccerii Bonus Forcioris Aliottus Renerii Buonus Bernardi D. Ioannes de Amideis Chiarus Dom. Iacobi Lambertus D. Berinzini Barone Riftori Ubertus Dom. Lotterii Dom. Tanus Arnuldi Dom. Gallia Upizzini Bonaventura Not. Guarnerius Clarissimi D. Albizus de Ubertis D. Brunus

fronte Donatus de Infangatis Gherardus de la Braccia

Chianni Dom. Curradi Capitaneus de Castel Alta-

Renaldus olim Cambii Ravignani Schiatta Dom. Cavalche Bonaiutus olim Pelagalli Marinus Marcovaldi Cenni Medicus Falcus Cambii Aldobrandinus Carletti Donatus Torrisciani Franciscus Bonidoscis Albertinus de la Filippa Boninfegna Bartolotti Dom. Tolomeus Iudex Guilielmus Beccafummi Dom. Honestus Medicus Neri Bec**c**afummus Mannus Iacobi Lotterenghe Galitianus olim Gerardi Bonsiunta Ghiandonis Pace olim Buoni de Malferrariis Arditus quond. Bonaguide Rainerius Schelmi Albertus f. Manni Guidalottus D. Ragaletti Guido q. Orlandini Leone Guarnerii Lambertus de Antilla Mulettus Cambii Corfinus de Amideis Bernardus Oderigi Lambertuccius de Acquerellis Guido Salterelli Dom. Lotteringus de Bovole Beliottus de Gallis Persius Manieri

Baldovinus Ruboli Notarius

Actum Florentie in disto Palatio coram Dom. Gilio de Parma Iudice, & aff diste Potestatis, Dom. Gorello milite diste Potestatis, Guidone Donati Astrologo Communis Florentie de Forl. Dom. Capponaio de Burgo Sancti Sepuichri Iudice Potestatis, Bindo de Fighino Domicello Potestatis, Licio dell' Albona Domicello Potestatis, Gentilesto Diane, Compagno Ugoli, & Belcaro Rinaldeschi Banditoribus Communis Florentie, & Ugolino de Castrocari, Ormano de Empoli, Giunta de Poppio Notariis diste Potestatis testibus presentibus.

Ego Renuccinus Isaachii Impeciali auctoritate Iudex ordinarius, & Notarius, & tunc Communis Florentie Scriba presens interfui, & ea de mandato dicte Potestaris, & Consiliariorum rogatus publice scripsi, & pu-

blicavi.

Ego Guiduccinus olim Ioannis Not. fubscripsi. Ego Gualduccius Aldivierii Ordinarius Iudex sub-

scripti.

Ser Pierus q. Ser Monaldi Ser Martini Notarius Senensis exemplavit anno 1391, die secunda Octobris coram Neroccio Francisci de Cacchiano, cive Senense, Ser Antonio Ioannis Gennarii de Radda testibus, & aliis

IN Dei nomine Amen. Dominice Incernationis anno A millesimo ducentesimo sexagesimo, Indictione quarta die vigefimo fecundo Nevembris. Suprafe ipris omnibus presens Instrumentum inspecturis pateat evidenter, quod Dom. Comes Guido Novellus Potestas Florentie, filius olim bone memorie Comitis Guidonis Novelli Dei gratia Tufcie Palat. &c. Congregato generali confilio trecentorum ad fonum canipane, & voce preconis moto folito. Et eodem modo congregato confilio nonaginta, & etiam vigintiquatuor in Palatio Communis Florentie, in quo Dom. Potestas moratur, de confilio, & confensu dictorum Confiliariorum, quorum nomina inferius continentur . Et ipfi iidem homines, & Confiliarii vice, & nomine dicti Communis · Fecerunt, & constituerunt nobilem virum D. Locteringem filium q. Dom. Ubertini Pegolotti Iurifperitum Civem Florentinum prefentem, & recipientem Sindicum, & Actorem ad contrahendam

focietatem cum Commune Senarum, & pacta, & conventiones in scriptis iniendas, & faciendas cum dicto Commune Senarum, & nomine, & vice eiusdem Communis Senarum ad obbligandum Commune Florentie pro predictis, & eorum occasione adimplendis, & observandis, & faciendo omnia, & singula, que in predictis, & circa ea, & pro eis fuerint necessaria, & que videntur expedire, & ad faciendum de predictis, & infrascriptis dicto Communi Senarum, aut ecrum Sindico, & Actori Instrumentum ad dictum eorum sapientum sine malitia. Pacta autem, & conventiones funt hec, videlicet; quod utrumque Commune Florentie, & Senarum, & utraque Civitas bona fide, fine fraude teneantur, & debeant falvare, & custodire, & guardare honorem, & statum, & bona, & iura alterius Čivitatis, que hedie habent, vel habebunt, vel tenent, aut possident, vel que possident, five ad cos pertinent, & pertinebunt, & teneantur ea non tollere, nec tolli facere, nec ca molestare, vel molestari facere, nec diminuere, vel diminui facere · Salvo quod de his non teneatur captivis, qui funt in civitate Senarum de civitate Florentie, vel districtus, nisi his que relaxarentur pro Ghibellinis, & essent Ghibellini, & quod non teneatur omnibus illis, & fingulis qui effent inimici, seu rebelles Dom. Regis, & Communis Senarum. Item si aliquis predictarum Civitatum, vel earum districtus contraxerit, vel obligationem inierit cum aliqua persona vel loco alterius Civitatis, vel eius districtus, illa folum ex eo contractu, & obligatione conveniatur, & conveniri possit, qui contraxerit, aut se obligaverit, & eius heredes, & bonorum, (così) & possessiones. Ira quod ab eo tantum, & eius heredibus exigatur, ut dictum eft, & non alius pro alio, vel ipsa Communia inquietentur · Et illud vulgare proverbium intelligatur, & locum habeat, & observetur: Cui datur, ab eo requiratur. Irem si quis de una predicterum Civitatum, vel districtuum earum offensus fuerit in altera, vel eins districtu, puniatur offensor, & eum punire debeat ille Rector sub cuius iurisdictione esser offensor, vel in cuius iurisdictione esset facta offensio simili pena, & forma ac si offendisset civem proprium, & subditum illius civitatis, & potestatis, & regiminis, quam penam tollere debeat

exceptis rebellibus, & inimicis Dom. Regis . Item quod Commune Florentie non tollat, vel tolli permittat in civitate Florentie, vel comitatu, seu districtu aliquod pedagium, vel guidam, seu vectigal, vel aliquid aliud loco predictorum quocumque nomine censeatur. Item quod aliqua predictarum Civitatum non faciat aliquod devetum de aliquibus mercimoniis, seu mercatantiis, & specialiter de lana, & pannis, & coramine, lignamine, & ferro, & acciario, & oleo alteri Civitati, nec hominibus alterius Civitatis, & eius districtus, & quod homines, & persone dictarum civitatum, & earum districtus possint libere, & expedite ire, & redire cum dictis mercimoniis, & cum falmis lane, & buldeorum, & pannorum per terram, fortiam, & districtum alterius Civitatis, & eius districtus excepta blada, vino, & carnibus. Item quod predicte Universitates, & Communia distarum Civitatum debeant se iuvare hoc modo: videlicet: Cum opus fuerit alicui ipsarum Civitatum requirat alteram per Ambasciatores suos qualiter sibi velit auxilium dari, & preberi, & super quo, & sicut confilium Civitatis requisite consuluerit, & statutum erit, ita, & tale fiat auxilium: Acto, & dicto expressim quod per hec non derogetur in aliquo Contractibus premissis, & obligationibus que fiunt a Communi Florentie, seu eius Sindico, & Actore Communi Senarum, de quibus apparebunt Instrumenta per manum Guiduccini Notarii. Item quod omnis alia societas hactenus facta inter Commune Florentie, & Commune Senarum sit rupta, & cassa, & nullius valoris, & ista societas, & eius promissiones, & obligationes teneant, & valeant, & omnia predicta iurent cives utriusque Civitatis attendere, & observare a decem, & octo annis usque septuaginta per totum mensem Ianuarii, Februarii, & Martii proximi, que iuramenta fingulis decennis renoventur. Item constituerunt, & fecerunt dicti Potestas, & Consiliarii di-Stum D. Lucterengum presentem, & recipientem eorum Sindicum, & Actorem ad faciendum Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori promissiones, cessiones, dationes, refutationes, & promissiones, & obligariones infrascriptas; videlicet: Quod Commune Florentie, & per suum Sindicum, & Actorem legitime ordinatum Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori det, & cedat, & remittat, & refutet, omnia iura, & actiones, que, & quas habet Commune Florentie in Castro de Montepolitiano, & eius districtu, & Monte Alcino, & eius districtu, & Castilione Latronorum, & eius districtu, & arce de Campell. & eius districtu, & in terris, & possessione dictorum locorum, & cuiuslibet eorum, & hominibus, & Dominis dictarum terrarum, & cuiuslibet earum, seu contra homines, & perfonas, & Dominos earum, & cuiuslibet earum. Es quod Commune Florentie de cetero non acquiret aliqua iura in dicis terris, seu aliqua earum, & contra homines dicarum terrarum, & cuiuslibet earum, & quod idem faciat, & promittat Dominus Sindicus Communis Florentie Sindico Communi Senarum de Menzano, & Cafule, & terris, & possessionibus, & hominibus dictarum terrarum, & cuiuslibet earum, & quod det, & cedat, & remittat, & refutet Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori omnia iura, & actiones, que, & quas habet Commune Florentie aliqua ratione, vel causa in Podiobonizio, & eius districtu, & Staggia, & eius districtu, & hominibus dictorum locorum, & cuiuslibet eorum, que iura habuit, seu quesivit a Communi Senarum aliquo tempore iure, vel causa. Et quod det, & cedat Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori omnia iura, que habuit, & habet Commune Florentie in comitatu Ildibrandesco, Gicinisisca, & Marit. & in heredes, & contra heredes Comitis Guillelmi, & cuiuslibet eorum, & quod caffet, & rumpat omnes contractus, & obligationes, & promissiones factas cum Comite Guiglielmo, & cius filiis, vel aliquo eorum, aut aliqua alia persona pro eis cum Communi Florentie, vel alio pro eo. Et quod promittat dicto Communi Senarum, feu eius Sindico, & Actori, quod dictum Commune Florentie non utetur dictis Instrumentis, contractibus, & obligationibus, vel aliquo eorum, aliquo tempore, aliquo iure, vel causa. Et promittat quod Commune Florentie non acquiret aliqua iura in dicto Comitatu Ildobrandesco, vel aliqua parte eius, & Comitibus, seu contra Comites di-Eti Comitatus, vel aliquem ex eis, & hominibus, seu

contra homines dicti Comitatus. Et quod idem promittat, & faciat Commune Senarum, seu eius Sindico, & Actori de Pannocchiefchia, & Pannocchienfibus. & Tornello, & hominibus dicarum terrarum, & cuiuslibet earum, & de filiis Gualcherini, & Ubertini de Armaiuolo, & eorum complicibus, & confortibus, & bonis, & quod rumpat, & casset contractus, promissiones, & obligationes, & promissiones initas, & factas cum eis, vel aliquo eorum, vel alia persona pro eis, & quod eis non utetur Commune Florentie, & quod de cetero non acquiret aliquod ius Commune Florentie in eis, vel aliquo eorum, seu corum bonis, & quod promittat Communi Senarum, feu eius Sindico, & Actori, quod Commune Florentie permittet ipsum Commune Senarum pacifice tenere, & possidere omnia iura sua, que nunc habet, vel in antea habebit, & quod non prestabit ei aliquod impedimentum de iure, vel de facto in recuperandis, & tenendis iuribus fuis, & quod de cetero Commune Florentie non acquirat aliqua iura in aliquibus terris, possessionibus, & locis, in quibus Commune Senarum habet aliquod in aliqua ratione, vel causa, vel in antea habebit, & quod non acquirat aliqua iura in preiudicium Communis Senarum in aliquibus terris, perfonis, & locis, & gued remittat, & refutet Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori omnia iura pene, feu penarum, in quam, vel quas Commune Senarum hactenus incidisser Communi Florentie aliqua ratione, vel causa, vel facto. Et qued promittat Communi Senarum, vel eius Sindico, & Actori, quod Commune Florentie non recipiet Dominos, nec homines dictarum terrarum, nec alicuius earum, vel aliquem ex eis in cives suos, vel sub sua protectione. Et quod promittat Communi Senarum, feu eius Sindico, & Actori, quod Commune Florentie permittet Communi Senarum omnes predictas terras, & loca, & ipfarum terrarum, homines, & personas dictorum locorum pacifice, & quiete tenere, & possidere · Er quod Commune Florentie non prestabit dicto Communi Senarum aliquod impedimentum de iure, vel de facto, nec facier ei aliquam litem, vel brigam, seu controversiam de predictis terris, & locis, vel aliqua carum, & hominibus, & personis dictorum locorum, Sc cu-

& cuiuslibet corum, & ad faciendum de predictis omnibus, & singulis Instrumentis Communi Senarum, seu eius Sindico, & Actori Instrumenta, contrahet obligationem, & permissionem penarum ad dictum super Communi Senarum fine malitia; ita quod Commune Florentie teneatur, & obligetur Communi Senarum de omnibus, & fingulis supradictis, & ad promittendum, quod certe persone centum numero de nobilioribus; & melioribus, qui modo sunt, vel erunt tempore contractus in civitate Florentie obligabunt se, & bona sua ad certam penam Communi Senarum pro predictis soncan. (così) & ad promittendum, quod Commune Florentie habebit, & tenebit rata, & firma omnia, & fingula supradicta, & promittat, quod contractus promissionis, & obligationis de predictis confirmabitur per Commune Florentie per totum proximum menfem lanuarii, & quod contra predicta Commune Florentie non veniet aliqua ratione, vel caufa, & ad iurandum in animam predicti Potestatis, & Confiliariorum, quod Potestas, & Commune Florentie habebit rata, & firma omnia, & fingula supradicta, & contra non venient, nec facient aliquo tempore Et ad obligandum Commune Florentie ad certam penam, & corum bona, & ad dandum vendendi licentiam ipsa bona pro predictis omnibus, & fingulis. & observandis, & firmis tenendis, & perpetuo valituris, & contra non veniendi, & ad omnia alia, & singula faciendum, que in predictis, & eirca predicta, & quolibet predictorum fuerint necessaria, & ipse Sindicus viderit expedire. Dantes, & concedentes ei plenam, & liberam adminiftrationem in omnibus, & singulis supradictis, & omnibus aliis, que fibi videbuntur · Promittentes ratum, & firmum habere quicquid per eum factum, & gestum suerit, & contra nulla ratione facere, vel venire.

MCCLX. Indict. IV. Die Martis III. Idus Ianuarii .

Sindacatus Communis Florentie ad confirmandum contractum focietatis cum Senensibus suprascriptum. Nobilis vir Dom. Ildobrandinus Melliorelli Iudex Civis Florentinus Sindicus eligitur in Consilio generali 300. civitatis Florentie, & consilio nonaginta, & ctiam 24.

Dom

Dom. Guidone Novello Potestate Florentie q.b. m. Comitis Guidonis Tuscie Palatin.

Nomina Confiliatiorum fupradictorum civitatis
Florentie funt hec.

Abbate quondam Abbatis Ranerius fil. Iacobi Iuliani Ruggerius de Garardin. al, de Gherardini Dom. Iacobus Ghirardi Dom. Azzo Arighetti al. Henrighetti Gionta olim Bellincionis Iacobus Blanche Homodeus Spetialis Tommasinus de Mannellis Gherardu, Henrighetti al. Arrighetti Andreas fil. Forensis al. Forensi Guicciardinus de Plazza fil. Mercatantis Angelerius Bencivenni Berlingherius fil. Rossi al. Beringerius Rossi Pilofus Ildobrandini Actavianus Spetialis Cambius Ruggerotti Dioriguardi Alamanni Henrighertus Dom. Azzonis, al. Dom. Azi Toscanellus Ran. Beliotti Simone de Mannellis Orlandus Mazzetti Tornabene Iudex Battizone Bonincontri -Mannellus Mellioris Beringerius Salicis al. Salvis Salvi Tinctor

Guittone Castri Cavalcante Albonecti Bocca Rusticcii al. Rustici Bonaparte de Sancto Niccolo Dom. Stephanus Medicus Dietaiuti Tecchi Philippus Angelerii Donatus Bonaffè Lapus f. Clari al. Clari Redolfus de Pulcis al. Pulcis Alioctus Cavolini Lambertus D. Benzini al. Berizini Ioannes f. q. Hoderigi *al*. Oderifii Dom. Ioannes Hoderighi al. D. Oderifii Cima D Iacobi Morandi D. Bernardus 7 D.Corfinus, & >de Amideis D. Albizus — J Cenne Medicus Petrus Benencafe Giunta Martini Not. Ildobrandinus Riccerii Doscinus Albizi al. Doginus Lippus Cambii Henrighetti Cione Malpigli al. Malpilli D. de Bonaccia de Passignano al, Domini Bonavia Mulettus Cambii Ravignani Dom. Tolomeus Iudex Clarus Henrighetti al. Chiarus Per-

Persus Ranerii al. Pressus Armari Ranerius Schelmi Capitaneus Altafrontis Baldovinus Ruboli Not. Gherardus de Abbraccia Guido Salterelli Paganellus Camelli Compagnus Ridolfini Boninsegna Bartalotti Honestus Medicus Checcus de Malferariis al. Ceccus Beliottus de Gallis Arditus de Castello Donatus Torresciani al. Torregiani

Dom. Gallia Opizini

al. de Upizinis

Bonaiutus q. Pellagalli

al. Pelagalli

Guanerius olim Clariffimi

al.Guarnerius Chiariffimi

Bindus q. Maggiatroie

al. Bindus Maggiatroie

Rustichellus de la Mana Notar. Mainettus Rimbertini Leone de la Piazza Ildobrandinus Karletti Schiatta Dom. Cavalche Marinus Marcovaldi Philippus Amidei Albertinus olim Philippe

al. Albertinus de Filippa Ubertinus Villanuzzi

al. Ubertus Villanuzzi
Guilielmus Beccafummi
Philippus q. Melioris
al. Philippus Melioris

al. Philippus Melioris Venedicus Preitafini Gallizianus de Vinea al.Gallizianus dellaVigna Bonaiunta q. Ghiandonis

al. Bonaiunta Ghiandonis Guidalottus D. Rigaletti Pace de Malferariis Iacobus q. Orlandini

Iacobus q. Orlandini
al. Iacobus Orlandini
Dom. Ioannes Donati
Dom Sinibaldus Scholaris
al. de Scholaribus
Dom. Bernardus Scholaris
Ghezus de Mazenchis
al. de Mazzenghis

Milliaccius Dom. Chianni Ioannes fil. D. Io. Donati Mainestus Alberti

al. Manectus
Albertinus Bencivenisti
al. Benavisti

Bombarone de Florentia

al. Bombarone tantum

Renuccinus Fores

Octonellus Teste

al. Ostinellus
Albertescus Falconerii
Miliaccius Medicus
Sinibaldus Silimani
Ugo Monaldi
Dom. Otto de Giudis
Schiatta f. Ranerii

al. Schiatta Ranerii

Stroza Ubertini Schiatta f. Dom. Simonetti Dom. Ugo Romanelli Nor, Stricca Bonaiuncte Iacobus Gherardi Ioannes olim Belcari

al. Io. Belcari
Iacobus q. Ardinghelli
al. Iacobus Ardinghelli

Con-

Conforte Benvenuti al. Confortus Albertus Orlandini Ildobrandinus Rustici Compagnus Romei Ceccus de Scolaribus al, Cechus Scolai Chiariffimus Rubei Orlandinus Done Pifcis al. Dom. Pesce Bombene Guidi al. Gombene Guidi Guicciardinus Bertoldi al. Guicciardus Ioannes f. Ranerii al. Ioannes Ranerii Henricus f. Ildobrandi al, Henrigus, Tignosus de Soldaneriis Lapus q. Ubaldini Bonappresa f. Dom. Ughi al Bonafera Dom. Ughi Bernardus Rustici Lapus Florentinus al. Lapus tantum Berardus f. Guilielmi Cione fil. Dom. Ioannis D. Ildobrandinus de Melio. rellis, at. Meliorelli Mellius de Melliorellis Monacus de Lambertis Lapus q. Ghiandonis al. Lapus Ghiandonis Iacobus Calcagni Corfus olim Baverini Dom. Philippus Guilie!mi Cechus Sassetti Oderigus de Ciprianis Iacobus Dom. Iacobi al. Iambonus D. Iacobi Aimerius q Cofe al. Aimerius Cose

Boninfegna Compagni Attavianus Brunetti Bartalus Gualducci Ceffus Dom. Lamberti Anfelmus Dom. Attavizni Biancus de S. Andrea Ugo Pepi 🛴 Uderigus Iamboni al. Oderigo Iamboni Ruggerius Boncambii Mannus Alamanni Salvi Dom. Lutterii Andreas Benasial Donatus D. Joannis Ponzetti Cavalcante Brunellini Dom. Bernardinus Iscobi Benedicti Dom. Ioannes Dom. Leonis Benedi Si. Moronius f. olim Aliotti al. Morontus Aliotti Lottus Bonmartini Albizus Bacchini al. Bachini Bonaguida Ugolini Allius q. Sigoli, al. Siguli Ubaldinus Bruni Uberti al. Ildobrandinus Raffus Dom. Folchetti Philippus q. Ormannetti Gherardus de Castellana al Bernardus Castellane Notar. Arnoldus de Ciprianis Ioannes q. Herighini al. Gianni Arighini Bernardus Galgani al. Berardus Philippus Ricevuti Dom. Guido Medicus' Aldimari f. D. Bonaccorfi O۲۰

Orlandus Bencivenni Accorri f. Bicocchi Bindus Comitis Herigi Bonaiutus f. Tancredi Cerbus fil. Cerbii Bellus q. Iacobi Ranerius Pocadosso Dom. Brunellescus Ubaldinus Maraboctinus Bernardus Ghifelli Niccolo Dom. Genazzi Ugo Advocati Aliottus Tornamontagna Zaius olim Baronis Dom. Gherardus Iudex Guidalottus Bombaronis Gherardus Aurifex Accorri olim Bicocchi Ioannes fil. Bomcambii Bonaiutus Tancredi Mangiabecco Strinatus D. Bonfratelli al. Belfradelli Pierus Piaciti Not. Saracinus Paganelli Lippus q. Ghiandonis Forese olim Ubertini Guido olim Uguccionis Falcone Vaccaie al. Vaccarum Dom. Iacobus Odarisci al. Odorisci Odariscus f. Brunellini al. Oderigius Ubaldinus Ardimanni al. Ildobrandi Ghirardinus Prese Puccius Prese Ubaldinottus fil. Donii D. Donatus de Caponfacchi Dom. Astoldus Tom. IX.

Ubertus Alfeiii Coppus Renaldeschi Dom. Gherardus Pelati Cambius q. Grilli Donus Not. f. Ianni Dom. Corbizus Usimbardi D. Perfus de Compiobbio-Iacobus Ranerii Bonizii Tinaccius de la Lastra Torica Altimanni al. Altomanni Inghilesius Ugoli Donatus Lutterenghi Donatus Attaviani Datuccius Maffei Bindus D. Ranerii Rustichi Segna fil. Assalti Riccomannus Arnoldi al. Riccobaldus Arnoldi Neri fil. Guidi Durante Ughiccionis Cece Bentiguide Rota fil. q. Alberti Dom. Ranerius Ruozi Bindus de Iuochis Philippus Bruni Dom. Rossus Ugonis Ross Neri Dom. Parigi Naddus D. Cambii Bonizii Iannibellus f. Canconis al. Cantoris Bene fil. Filocchi de Canocchiis Donatus Bartali Iudicis Aringus olim Compagni al. Henrigus Compagni Hentigus Bonaffe al. Arigus Bonaffei Caponfaccus de Macciis Dom. Henrigus de Cascia Iudex C BoBonagiunta de Bofcolis
Dolce de Burgo
Lutterius f. Ionte
Simone Dom. Rustichi
Brunellus f. Renaldi
Michele f. Dati
Ugo f. Coretti
Gilicus Lupardi Pellicciarius, al. Leopardi Pelliparius

Cece de Porta S. Petri
Philippus Amidei Peruzzi
Boninfegna Bartalotti
Ildobrandinus Riccerii
at. Reneri
Boninfegna Compagni
Dolce de Burgo
Philippus Angelerii

Acta funt hec Florentie in Palatio, in quo dictus Dom. Comes Guido Novellus Florentinus Potestas moratur pro Communi Florentie coram Dom. Gilio Gualdoli de Parma Iudice. Dom. Gozello de Ganglanzolo Milite dicti D. Comitis. Dom. Aicando Milite eiusdem Dom. Comitis. Ranuccino Isacchi Notario. Giuntino Notario de Castrocaro. Rosso Quinciavelli. Pietro Dictavive. Ventura Birettino. Iacobo Guiduccini, & Baldo q. Dom. Guidi Palmerii Goccioli, & aliis pluribus testibus presentibus, & rogatis.

Ser Guiduccinus q. Ioannis Not. rogatus.

Ser Petrus q. Ser Monaldi Senensis exemplavit anno 1391. Senis.

Dom. Audreasso de Cavalcantibus suprascripto Sena-

tore Senarum die 2. Octobris Ind. xv.

Die Martis III. Idus Ianuarii anno MCCLX. Indit. IIII. Dom. Ildobrandinus Melliorelli Sindicus ratificavit focietatem fuprascriptam cum consensu Consiliariorum, videlicet generali campane 300. & 90. & 24. quorum nomina sunt eadem que supra, & insuper infrascripta videlicet

# Insuper

Benchi Fornarii Guicciardinus Mercatantis Bocco Nocciolini Salvi Tintor Manovellus Melioris Dietaiuti del Cicolo Philippus Angelerii Dom. Iacobus Gherardi Homodeus Spetialis Beringerius Salicis Oralandus Mozzetti Rodolfus del Bianca

Ada-

Actavianus Spetialis Cambius Ruggerotti Bonaparte de Santo Niccolo Duginus nepos olim Bonecti Stoldus Chiarissimi Philippus Cambii Henrighetti Bonaguida de Passignano Rodolfus D. Renaldi Pulcis Mainettus Rimbertini Philippus AmideiPeruzzi 🕐 Pietrus Benencafe Balfami Presso nepos Diedi Ranerius Schermi Philippus Mellioris Acta-Veneticus Peruzzi de Medicis Dom. Forese Simonetti Mellus de Melliorellis Mellius Benedicti Mellius Gottifredi Ildebrandinus Bruni Uberti Donus Dom. Folchetti Strinatus D. Belfredelli Boninsegna Bartalotti Ion&a de Bracchio S. Georgii Paganellus de Schelmis Gullianus Ciuccii Ildobrandinus Riccerii Guarnellotti Dom. Ranerius Rustichi Cerchius Ulivierii Cerchii Brunellinus Gherarducci Giugnius de Giugnis Dolce de Burgo Corbizus Ulimbardi Uguiccio Malpillii Ranerius Dom. Spinelli

Cece de Porta S. Petri

Bozzolus Angelerii Dinus de Ruffolis Falcus Bonaccorfi Gherardinus de Presse Rossus Riccii Andreas Benassai Brunectus Salimbeni D. Philippus Guillielmi Groffus Baverii Cechus Sassetti Ugo Pepi Ubertus Alfieri Aimerius Cofe Rugerinus Minalberti Boninsegna Compagni Bartalus Balduccii Iacoppinus Calcagni Diedi Lifandrini Chone Boni Casafollie Iacobus Ardinghelli Albizzus Chiarissimi Ranuccinus Foresi Lambertescus Falconerii Dom. Ubaldinus de Pila Dom. Corfinus de Amideis, Dom. Gherardus Ciccia D. Iandonatus de Soldaneriis Dom. Ioannes de Amideis Donatus Toretiani Dom. Gherardus Pelati Dom. Perfus de Compiobbio Dom. Tolomeus Iudex Dom. Henrigus de Cascia Iudex Bindus Contis Henrigi D. Gualduccius Aldimieri Bellus de Burgo Biancus de Sancto Andrea Aibizzus Biacchini D. Iacobus Oderighi Bellondi C 2 Dom,

Dom. Octo de Giudis
Inghilesius Ugoli
Gherardus Aurifex
Dominus Gallia
Dom. Guidoctus Macigni
Mellius Gottifredi
Ioannes de Gallis
Lapus Ghiandonis
Alioctus Caulini
Abbate de Obbriacis
Guido Saltarelli

Lusterengus de Sancto Andrea
Arrigus Compagni Accorsi
Oderigus Cipriani
Bernardus Rustici
Cecchus Dom. Mazzinghi
Milliaccius Dom. Chianni
Dom. Ranerius Ruozi
Philippus Ruozzi Bruns
Michele Iacobi Feragudi
Marinus Cardinalis, &
Cechus de Malferrariis

Nel quinterno in Pergamena venuto di Siena, è scritto nel primo luogo il Sindacato in Mess. Lotteringo de' 22. di Novembre 1260. copiato di sopra, a pie del quale vi sono i nomi de' constituti consiglieri di Firenze copiato di sopra.

Nel secondo luogo l'Istrumento di ressiono delle ragioni de'Fiorentini sopra Montepulciano, ec. satto dal detto Sindico presso a Castelsiorentino 7. Kal. Decembris

anno detto, copiato fopra.

Nel terzo luogo. Sindacato de' Fiorentini in Mess. Ildebrandino Migliorelli Giudice, fatto in Firenze III. Idus Ianuarii anno 1260. a ratificare detta cessione, e la lega, e compagnia contratta co' Sanesi mediante Mess. Lotteringo, la quale vi è inserta, e su fatta 7. Kal. Decembris 1260. a Castelsiorentino, ed evvi scritto l' Atta co i testimoni come appresso, cioè

Acta funt hec apud Castrum Florentinum in Comitatu Florentie in presentia Dom. Comitis Iordani Regii in Tutcia Vicarii generalis, & coram

Dom. Venceguerra eius Iudice

- D. Com. Albertino de Lodi
- D. Bernardo de Acquaviva
- D. Gualterio de Montibus
- D. Agolante Iudice de Pi-

D. Iacobo Ildebrandi

D. Levaldino D. Patis Silvestro D. Castelli

Tolomeo Pieri Orlando Iacobi

Bocca Dom. Advocati de

S. Geminiano

Dom.

Dom. Lanfranco Tedaldi
Dom. Henrigo Iudice de
Ceul. &
Ranuccio Not. de S. Miniate
Maffeo Idebrandini, &
Tudino
Ambassiatoribus de Grosfeto
Altimanno Not. de Monto
Fullonico
Bonaguida olim Bon.
D. Bonagratia Iudex

D. Azzo Henrighetti de

Florentia

Dom. Pelacane Tolomei
Dom. Guidone Ranuccii de
Forteguerris
Taccone de Montecchiell.
&
Bonaguida Bon. &
Bonaventura olim Bonagui

Bonaventura olim Bonagui e de Not. de Senis, & aliis pluribus testibus presentibus

Ser Guiduccinus q. Ioannis Not. rogatus.

E vi è inferito ancora l'Istrumento di sopra copiato della cessione similmente de 7. Kal. Decembris 1260.

Et in ultimo vi sono scritti i nomi de' costituenti configlieri di Firenze scritti sopra, co' testimoni, e

l' Atta scritti sopra.

Nel quarto, ed ultimo luogo vi è feritto l'Istrumento della Ratificazione fatta dal detto Mess. Ildebrandino Migliorelli III Idus Ianuarii Inditione 4. 1260. con l'Acta come appresso, cioè:

Acta funt hec omnia in Civitate Florentie in Palatio Communis Florentie, in quo Potestas dictus Florentie moratur pro Communi Florentie coram iisdem testibus qui supra in Sindacatu ad hec, &c.

Vi fono inserti in detta ratificazione gli Istrumenti della Lega, o Compagnia co' Sanesi, e della cessione suddetti, e su fatta alla presenza di Ugolino di Bartolomeo Sindico de' Sanesi ricevente per detto Comune di Siena. In fine della ratificazione vi sono i nomi de' Consielieri di Firenze presenti, & a essa consenzienti, che sono gli stessi, che i nominati, e copiati di sopra. Ed inoltre molti altri descritti di sopra sotto la parola Insuper, &c.

Num VII. per la Rubrica cui. Lib. II. pagina 17.

Estratti di diverse paci, e concordie satte in vari tempi tra' Pisani, e' Fiorentini, che chiariscono, e confermano quanto quì, e altrove è detto dall' Autore.

Prima pace dell'an. MCCLVI. della quale si diè la Ratificazione sopra, Tom. VII. pag. 197. dal Lib. 29. delle Riformagioni a 235. riportata nel nostro Zibaldone D. a 33. e segg.

Anno MCCLVI. Indictione xv. die vII. Septembris Florentie in Ecclesia S. Reparate.

PAx, & concordia cum capitulis, & pactis (fi possono vedere nell' Ammirato) inter Commune Florentie, & Pisanum.

Guilielmus Beroardi Not. Sindicus Communis Florentie. Iacobus Luterii Buere Not. rogat. de Sindicatu.

Dom. Mensis de Vico Iudex } Sindici Pisanorum.

Marignanus de S. Paulo \_ }

Ad ortum quond. Leonardi Dom. Corfinus Iudex

Visconte de Fucecchio, & Cives Pisani.

Caccialombardus -

Florentini

Arrigus Scintus Filippus fil. Ugolini Socius Rustici Cantoris Salvi Scalfani
Bonaguida Maffei Bardi
Gherardus, & Tanus Baroncelli
Gianni Cavalli
Lottus Botticelli, &
Compagnus Lotteringhi Bofcoli, &
Filii Berlengherii fil.
Beliotti Ierolami
Dom. Monacus Vicecomes
Aldobrandinus Turchii, &
Marzuccus Albizzi

#### Teftes

Dom. Alamannus della Turre 2. vice Potestas Florentie D. Pattuccius de Concesso Capitaneus Pop. Florentini D. Guiscardus de Petrasancta Potestas Lucanus.

# Anziani Pop. Florentini

Dom. Ianni Rodulfi Bonfegnoris
Iacobus Mazzetti
Bonfegnore Marcolfi
Lambertus Cenci
Aldobrandinus Bellincionis
Guido Ubaldini Guicciardi
Ardimannus Albizzi
Aldobrandinus Renaldi Paganelli
Adimarius Davanzati
Dom. Aldobrandinus Mazzachera Iudex, &
Clariffimus dell' Alluodo

Pifani nonnulli
Teftes.
Lucani nonnulli
Florentini cives.

Dom. Bonus Lotteringhi Iudex. Dom. Ugo Altoviti Iudex. Guafcus Bonfillioli Not. Aldobrandinus Ottobuoni Mompus de Mompis Rainerius Rocce Iacobus Nacca q. Aldobrandini del Pazzo Albertinus Scotti Preco Florentinus Dom. Bonavia de Passignano Iudex Dom, Oddo Altoviti Iudex Benintendi Guglielmi Not. Anzianor. Dom. Iacobus Gherardi Iudex.

## Ex codem Libro a 242.

Eodem anno. Dom. Mefe de Vico Iurisperitus Sindicus Communis Pifarum.

Ser Cavalandus quond. Guidonis Gualandi Not. rogat. de Sindacatu anno 1257. stilo Pisano promisit

Dom. Alamanno della Torre Potestati Florentie, &

Dom. Pattuccio de Concesso Capitaneo pop. Florentini promisit quod Commune Pisarum renunciabit iuribus, que habet in Castro de Ilice, quod restituet Roccam de Albereto nobilibus de Corbaria. Item quod destruet soveas magnas in partibus Ere.

Actum in Ecclesia B. Iohannis Baptiste anno 1256. die Mercurii septimo exeuntis Octobris Ind. xv.

| D. Rainerius Gualterotti D. Robertus Barattola Vicecomes, & Verragallus Scorrusciani                                                                            | Ambaxiatores<br>Pifani |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| D. Iacobus Tornaquinci D. Iacobus Gherardi D. Iacopus Odarrigi Bellondi D. Bonus Lotteringhi D. Bonaventura fil. D. Bonavie de Paffignano D. Iacobus de Cerreto | Cives<br>Florentini    | Testes |
| Ser Roggerius fil. Ugonis Albizz                                                                                                                                | i Not. rogat.          |        |

### SECONDA PACE.

Dal Libro 26. delle Riformagioni a 227. e dal Lib. 29. a 278. Zibald. B. a 276.

Anno MCCLXX. Indictione XIII. die 2. Maii apud Pistorium in Ecclesia S. Bartolomei

Dom. Rainerius de Alleis Iurisperitus Civis Florentinus, & Sindicus Florentinorum.

D. Ugo Bercius de Vichio Iudex, & Pifani Cives, & Guifcardus Cinquina ——— } Sindici Pifanor. Guiscardus Cinquina -

### Teffes

D. Iacobus de Bursono, & Milites, Consiliarii, & Pro-D. Palmerius de Fano — } Milites, Consiliarii, & Pro-curatores D Regis Charoli Sicilie, &c.

Dom. Renaldus Porcellotti de Provincia

Dom. Bernardus q. D. Janni Bernardi de Adimariis Iud.

Dom. Ugo Altoviti Iudex

Dom. Laborator de Vico

Dom. Henricus Frassie

Barrolomeus Mussus Not. Cancellarie Pifani Communis Magister Ranerius quond. Beni Bonsegnoris de Florentia Not. Dom. Regis

Leonardus de Calci Not. quond. Vitalis

Dom. Rogerius fil. Ugonis Albizzi Not. rogat.

Ser Guido fil. quond. Henrigi de Signa Not. exemplavit.

Hec Pax facta fuit ad inftantiam, & cum mandato Dom. Regis Charoli Sicilie, &c. & continet fere eadem pacta, & capitula, que in supradicta, sed in primis relaxationem captivorum, & precipue Lombardoruin, Teuthonicorum, Hispanerum, Catalanorum, & Provincialium, qui fuerunt cum foldo Pifanorum. Et ratificata fuit die 5. Maii eiusdem anni Pisis in Ecclesia S. Marie Maioris, Dom. Andolo de Bononia Potestate Pisarum. Ex Lib. cit. 26. a 229. & segg. I suddetti patti si veggano nell' Ammirato Lib. 3. pag. 146.

fotto quest' anno.

Ex Lib. 44. Reformationum a 380. Zib. B. a 284.

Eodem anno, Ind. Iv. die 1x. Iunii. Sindicatus pro pace facienda cum Communi Pifarum. Confilium Florentinorum congregatum cum Dom. Vicario Regio fubter papillione Communis Florentie, fuper quo est Leo iuxta fossum de Renonico. Dominus Calcagnus Calcagni Sindicus electus. Ser Rogerius rog.

### TERZA PACE.

Ex Lib. 26. Reformationum a 230. & Lib. 29. a 282. & Lib. 44. a 381. Zibald. B. a 282.

Anno MCCLXXVI. Indictione IV. die XIII. Iunii. In castris Exercitus contra Pisanos iuxta soveam Renonici districtus Pisanor. sub magno Tentorio Communis Florentie supra quod Leo auratus. Pax tertia inter Florentinos, & Pisanos ad instantiam eiusdem Dom. Regis Charoli, & Dom. Pape Innocentii V. cum pactis, & capitulis, inter que, quod redderentur Lucensibus Castra Castilionis, & Cotonis, nec non quod restituerentur ad invicem captivi, & quod Guelsi Pisani remitterentur, presertim Comes Ugolinus. Reliqua ut in ceteris.

Dom. Fr. Velascus Episcopus Egitaniensis
Nuntius Dom. Pape
Dom. Renaldus de Ponzell. Regius in Tuscia Vicar. generalis
Domnus Fr. Stefanus Ord. Cisterciensis
Ambaxiator Regius
Dom. Riccardus de Airola Miles, & \_\_\_\_\_\_ Ambaxiatores
Magist. Bernardus de Albamalla Clericus Regii
Dom. Galganus Calcagni Sindicus Florentie
D. Opizzo Malaspine, & \_\_\_\_\_\_ Sindici Communis Volpelli
Labbrus Volpelli
Bartolomeus Ricordati Not. Sindicus Communis Pistorii
D. Io-

nec non Sindici, & Procuratores

Dom. Comitis Ugolini de Donoratico
Comitis Anfelmi de Capraria, & eiusdem Com. Ugolini
Gherardi Vicecomitis
Taddei Comitis de Montorgiale, &
Dom. Iohannis Gadoli
Dom. Iohannis Iudicis Gallure.
Dom. Vecchius D. Guidalotti Sindicus Communis Prati
Alcherolus Pilastri Sindicus Communis S. Miniati, &
Minus fil. Dom. Rinucci de Montegrossoli Sindicus Communis S. Geminiani

## ex una parte, &

D. Manzuchus Schornisciani
Niccola Benigni, & Jurisperiti Sindici ComNiccola Benigni, & munis Pisarum ex alteGuido de Vada
Dom. Gherardus Iudex, &
Dom. Kossus Germanus eius
Mondinus Pancaldi
Bindus Farinata
Tomeus de Tregiaria
Guiduccius de Ponthere, &
Ginus eius germanus
Dom. Lambertus de Tregiaria
Feus Mele.

#### Testes

Dom. Corradus de Palatio Regius Vicarius Florentinus
Dom. Ioannes de Brayda Potestas Communis Luce
Dom. Iacobus de Prendipartibus Potestas Pistorii
Dom. Ugiccione de Bondelmontibus Potestas Prati
Dom. Folchus Lavandarius Potestas Sancti Miniati
Dom. Guillus de Alba Iudex dicti Dom. Vicarii generalis in Tuscia

Vi-

Vitalis quond. Bonaiuti de Calci Not. Cancellarie Pifan. Com.

Leopardus Not. de Cavinaria q. Gherardi de Pisis Iacobus Brunicardi Not. Cancellarius Lucani Communis Franciscus Tancredi Not. de Pistorio, & Franciscus Dom. Leonardi de Assisio Not. Ser Rogerius sil. Ugonis Albizzi rogat.

Ex codem Libro 26. a 233. & Lib. 29. a 284. & Lib. 44. a 384.

Eodem anno Inditione IV. Pontificatus Dom. Innocentii PP. V. anno primo. Die XIII. Iunii

Compromissum factum per Sindicos Communitatum suprascriptarum in Dom Summum Pontificem de omnibus corum controversiis. Actum ubi pax ut supra in Castris prope fossum Ville Renonici

#### Testes

Dom. Renaldus de Ponzellis Vicarius Regius generalis in Tuscia

Dom. Corradus de Palatio de Brixia Vicarius Florentinus

Dom. Ioannes de Brayda de Alba Potestas Lucanus

D. Iacobus de Prendipartibus de Bononia Potestas Pistorii

Dom. Ugiccione de Bondelmontibus Potestas Prati

Fr. Stefanus de Ursinico de Ordine Ciftersiensium

Riccardus de Airola Miles, & Regii

Magister Bernardus de Albamalla Clericus

Ser Rogerius rogat.

Num. VIII. per giunta, e fupplemento alla Rubrica cli. Lib. II. pag. 18.

Memoria dell' antica, ed illustre\_Chiesa, e Monastero d'Ognissanti.

## AVVERTIMENTO.

E'il Villani, nè il nostro Stefani, nè altri Scrittori, ch' io m' abbia visti, salvo l' Ammirato, raccontano tanto distintamente, quant' esso, le molte provvisioni, e contratti, che furono fatti dalla Repubblica Fiorentina tra gli anni 1277. e 1279. per fare, e ridurre fabbricato il borgo d'Ognissanti, e la porta al Prato, essendo per lo innanzi tutto quel tratto campagna aperta. Per supplire dunque a tal mancanza riporteremo qui quelle memorie, che abbiamo potuto rintracciare intorno a questo fatto, e per occasione qualche altra ricordanza o non pubblicata mai da altri, o poco nota. Ma prima riferiremo le parole dell' Ammirato lib. 3. pag. 151. e seg. anno 1278. ,, L'anno 1278. (dic'egli) Te-" dice da Sanvitale Vicario regio con licenza de' dodici " deputati sopra il buono stato e custodia della città e ,, del contado, e degli altri del governo fece sei Sindaci " a comprar da diversi, e in particolare da' frati d'O-" gnissanti dell' Ordine degli Umiliati padroni di Santa " Lucia a Santo Eufebio più terre poste fra Arno e Mu-" gnone per fabbricare il borgo detto d' Ogni Santi, e " in testa di esso metter la porta della città, lasciando " avanti alla Chiefa la piazza che ancor oggi si vede.,, E primamente del detto tempo è l'antica ricordanza della principale donazione fatta a detta Chiefa dalla Repubblica delle accennate terre, la quale si trova in un libro scritto in cartapecora di cose appartenenti a' Religiosi Umiliati, che si serba nell' Archivio dell' Arcivescovado fotto

sotto il num. 5. benchè ella sia già stata pubblicata dal P. Giuseppe Richa nelle sue Notizie Istoriche delle Chiese Fiorentine, Tom. 4. par. 2. pag. 253. perchè in un tratto d'occhio vedersi possa come l'uso poi fattone, così ancora la prima provenienza di quel terreno a' detti Religiosi, che appunto intorno a quel tempo, cioè l'anno 1251. si trasferirono dall'antico loro Monastero di S. Donato a Torri, dove furono la prima volta collocati circa l'anno 1206. alla Chiesa di S. Lucia sul Prato, come ben dimostra il prefato P. Richa tanto benemerito della nostra storia Fiorentina; il quale però ha avuta molte fiate la disgrazia di avere negligenti copisti, che gli hanno recati i più preziosi documenti o tronchi, o asfai scorretti, simile a' quali è quello, che quì ponghiamo sotto il S. III. che oltre all'essere una piccola parte di tutta quella Procura, non è fincero nè pute ne' nomi più importanti, quale è quello del Podestà, che in vece di Tedischius, come dice nell'originale, o Tediscius, o anche Tedicius, gli trascrissero Redischius.

\$. I. Donazione di terre, e case satte a' Frati Umiliati dal Comune di Firenze l'anno 1250. d'intorno al luogo, ove poi su sabbricata la Chiesa d'Ognissanti, cavata dal libro dell' Arcivescovado quì sopra accennato.

A Nno MCCL. Pridie kal. Maii. Indict. viij. Dominus Raynerius de Monte Murlo Dei & Imperiali gratia Florentinus Potestas in Consilio nonaginta virorum, & generali Civitatis Florent. in palatio de Galigariis, ubi fiunt consilia & ordinationes pro Commune Florentino, ad sonum campane, & ad quod consilium vocati fuerunt Consules Iudicum Mercatorum Campsorum '& porte Sancte Marie' & rectores artis lane & omnes alie Capitudines artium Civitatis' propositum suit' se si debbano concedere a' frati di S. Donato a Torre' stante l'utilità che apportano alla città per l'esercizio dell'arte della lana' terre e case poste nel popolo di San Paolo' e di Santa Lucia' e si concedono.

§. II. Sunto di un Sindacato per la vendita, ed allogazione di alcuni effetti della Chiesa di Ognissanti. Dal Lib. de' Capitoli delle Risormagioni 29. a 357. riportato nel nostro Zib. 3. a 285. tergo.

A Nno MCCLXXVII. Indict. v. Idib. Augusti. In Capitulo Ecclesiae Omnium Sanctorum de Florentia prope Florentiam. Sindacatus Ecclesiae Omnium Sanctorum, & S. Luciae ad pacificendum cum Communi Florentiae super facto Insulae Omnium Sanctorum ad locandum Comuni Florentiae de Terris dictae Insulae.

Termini dictae Infulae, & terrarum dictarum Ecclefiarum Hortus filiorum Soldanerii ubi funt tiratoria, & Hospi-

tale infectorum Sancti Eusebii.

Ser Rifalitus f. olim Benintendi Not. rogat.

Ser Federicus q. Berardi de Capraria Not. exemplavit.
Ser Ciprianus q. Riccomanni Not. exemplavit ut Scriba
pro Comuni Florent. deputatus ad registrandum iura,
& privilegia Comunis Florentiae in Camera dicti
Comunis cum Arrigo de Boccaccio, & Gardo Lapi
Rinuccini Officialibus Comunis dicti ad praedicta.

§. III. Istrumento solennissimo di procura satto dal Comune di Firenze co' Religiosi Umiliati all' effetto suddetto, copiato sedelmente a lettera, e colla stessa ortografia dalla carta originale, che si conserva tuttora nell' Archivio presente del Convento di Ognissanti, e riportato già ne' suoi Zibaldoni MSS. dal Migliore Cod. 30. della Magliabechiana, ed in parte ancora dal P. Richa, Chiese Fiorent. Tom. 4. par. 2. pag. 255.

IN Christi nomine Amen Anno Domini M°Cc°LXXVIIJ°. Indict. feptima Tempore nicholai pp. terzii 'Et tem-

pore potestarie domini tedischij de Sancto Vitali Regis vicarij in regimine florentino. In primis sex mensibus' die septimo intrantis mensis novembris Dominus Tedescius de Sancto vitali vicarius in regimine florentino cum licentia et voluntate dominorum duodecim deputatorum super bono statu et custodia civitatis slorentie · Et confilii generalis' et nonaginta ditti comunis · E chapitudinum fettem maiorum artium civitatis eiutdem fimul constitut. coram ipso vicario In palatio comunis florentie congregatorum per vocem preconis ad sonum campane more solito. Et ipsi idem duodecim confiliarii et capitudinum autoritate et licentia ditti vicarii ' atq. confensu · Et simul cum ipso vicario ' omnes et finguli supraditti corum nomine proprio ' et vice et nomine totius comunis' et civitatis slorentie fecerunt et constituerunt ordinaverunt atque creaverunt Bindum Iofeppi · Rossum bavarelli · Simonem acciaiuolis · Girolamum biliotti · Richomannum carri · Et lotterium benincale · licet absentes · Sindacos et procuratores ad faciendum adimplendum omnia et fingula que continent. in reformatione consilii masse partis guelforum civitatis florentie scripta manu Albertini de branchaionis not. et scribe reformationum et stantiamentorum ditte masse' et in alia reformatione consilii comunis florentie scripta manu berardi quond. chavalcantis civis castellani 'not. & scribe consiliorum comunis ditti 'fattis super ynsolis et super fattis insularum constitutarum apud vel ante ecclesiam omnium sanctorum et prope terras eorum et ditte ecclesie Et ad paciscendum et componendum cum dittis fratribus. Et Sindacis ipsorum et conventus ciufd. ecclesie omnium fanctorum super ynsulis burgo platea et porta et gora hedificandis per comune florentie . Et ad promittendum pro comuni preditto cum pena dupli et alia quam viderint convenire. Et ad ipsum obligandum et omnia bona et homines et bona ditti comunis · Et ad concedendum dittis fratribus cum dittis obligationibus divisiones et portiones confines dittarum ynfularum et terrarum constitutarum in ipsis. Et ad vendendum cum dittis obligationibus casolaria et terrenum hominibus emere volentibus pro faciendis demibus in dittis infulis et terris infularum in portione

que per divisionem que fatta fuerit inter comune et dittos fratres pertineret 'vel pertinuit ad ipsum comune pro pretio quod viderint convenire et ad ipsum pretium recipiendum' Et ad omnia et singula facienda que natura contractu; venditionis' vel divitionis' feu permutationis' vel cuiusque alterius requirit. Et ad ordinandum confirmandum cum dittis fratribus per terminos et portiones' sive divisiones' id totum et quantum dittum est in dittis reformationibus" seu sane potest intelligi per dittas reformationes. Et ad recipiendum a dittis featribus omaium sanctorum divisionem' pa-&tionem ' et confignationem et finem per terminos · Et omni modo quo viderint convenire super dittis ynsulis et terris et indis' (così) Et ad pecuniam quam supserint in dittis venditionibus dieti findici expendendam et erogandam in emptione terreni feu prediorum pro faciento prato in dittis reformationibus contento. Ad quam emptionem faciendam (vel firmandam) sic etiam per presentes ditri sindici constitut, et etiam ad ipsam expendendam in omnibus et fingulis necessariis que expedierint pro ipfo comuni in dittis infulis et terris. Et ad omnia et singula generaliter et spetialiter ac universalit. intelligantur constituti que necessaria fuerint utilia vel oportuna circa preditta vel aliqued preditterum 'vel circa coherentia predictarum ynfularum terrarum et hedificiorum seu conductorum' que fient' vel fieri debent in eis' Dantes eisdem pro omnibus et singulis exercendis et explendis que supra continent. vel contineri debent seu possent' seu que ad preditta possent pertinere' liberum et generale mandatum' atque liberam et inrevocabilem administrationem et concessionem. Valentia omnia fupra ditta non folum tempore huius vicarii pred. fed etiam in futurum et perpetuo. Promittentes quidquid per dittos findacos fattum gestum fuerit in predittis et circa preditta' Ratum et firmum habere et non convenire sub ypotheca obligatione bonorum ditti comunis. Nomina confiliariorum confilii generalis et nonaginta sunt hec: - Actum in civitate florentie in palatio comunis' zanne' et zanpule Marche nuntio comunis' francisco not. Vicarii · Ionagnolo not.' et petro zussia testib, vocatis et rogatis.

Tom. IX.

Ego berardus quond, chavalchantis Imperiali autoritate notarius' Et nunc feriba comunis florentie omnibus ut fupra legit, interfui' Et chopilavi et meum fignum adpolui: —

Dom, neri de bardis . Andreas de chanezano. Mannellus de Mannellis : Diritta de mozzi : Maffeus pizolini • Gozius Dom. Ugolini nerli · Tingus benechase Manetti. Gentile belfedrelli (così) : Andreas dom. lacopi aioni · Gossinus benenchase. Dom. Maisoppinus domini iacoppi Dom. letterengus fgualza • Fantonus bernardi Maii, Firenze boninfegna : Bicharellus fornarii de rubeis. Geppus ildribandini chanexani · Tingus Dudulfi . Forefinus Ranutii . Neri de pegolottis. Symon domini Iacobi de bardis . Guarnerius Maffel de bar-Mangia de menutis · Richus rubei · Rubeus de sassolinis . Toctus marinetti. Ugolinus Ionte . Bene rechovere • Corfolinus Iacobi • Bartoldus not. Bonfi Sigoli · Clarus ulivieri de ribaldelis.

Guido cioni barbadori. Maffeus bonfignori pitti · Degus gionovese · Fici de manificiis : Noffus guarnerii bene · Ottavante domini Mangerii• Dominus Iacobus guerj. Zerius filius ichannis: Dom. Iacopus de certaldo · Dominus lapus bonfilioli · Petrus guidonis pelle . Guido mainetti Fernainus petri batimama • Petrus bencivenne peruzii : Dominus bardus de amirati. • Tanus paraboche · Lippus chorfi de vellutis: Lapus domini rugerii nerli • Benci raynerii de belfedrellis. Tura bencivenne davanzi · Lapus berlingerii de la falice . Lappus pacis angelerj. Tici rugerii de orzellinis · Bertuccius domini giralti nerli • Ser bartolus gottofredi not. Bencivenisti pranzani Guccius lotterii feruccii Lapus gualterotti : Lippus de chanpi: Lardonus guidonis · Ranuccius petri blasii. Serta de talemochi. forfe Scira Neri

Neri filippi · Bartolus ubertelli guiglelmi ·

Dominus cante domini bernardi de chavalcantibus · Dominus guardinus de ma-

lespinis.

Dominus monte del bagno : Dominus Siginbaldus le

pulce •

Guelfus domini techiani de chavalcantib. Bilichotius Mainerij • Lapus guidalotti •

Techia tedaldi • Rubeus domini ottaviani

Girardini ·

Giacottus de malespinis . Doffus filius tebaldi • Rubeus baccarelli · Rudolfus de maleípinis • Daidoccius Sacchetti •  ${f F}$ ilippus zaluffi

Dominus chantinus pultronis de chavalcantib.

Bettinus de chavalcantib. Grissus cermontese. Bavarinus tebalduccii •

Vagni cermontese · Bindus domini raynerii \* Neri domini Schiatte de

chavalcantib.

Lippus del banachello lin-

fangati • Ganus rubeus.

Gellus facchetti: Raynaldus chanpana detto

monfiri . Dominus rusticus della lega:

Giona del channello.

Lottus tedaldi •

Neri Uguicionis tonte. Taldus domini donati · Guiduccius tolofini · Duccius refaliti •

Dom. arinonus forabolchus · Neri chalchagni.

Doffus domini Zannis de

malespinis. Dardellus yohannis brodonie Clericus baroncelli ·

Zacheus techi de ciarovaldi: Formasinus della chattaia .

Gesta lupicini •

Ruggerius delle pulce . Lippus arighetti :

Neri luchardi . Bechutus giberti .

Restorus chanbi forensis • Tingus bonsostegni .

Torna de remulo not. Rubeus fil. bardi •

Caffarinus bonoretegni . Ser Geri magistri clari .

Tinus fil. nesti • Lapus ranuccini.

Cene alberti Iudicis • Dedi chanbii mainerii • Dadus clari mainetti.

Rota bolieti• Bindus domini Lotti.

Romanuccius filius bernardi bonoromani ·

Ruscius Mancini. Pelus dominici: Nardus zanis bucelle • Raffutius raffachani •

Cene bentachordi: Dante Iacobi petri

Marozius zannis filiazii. Nellus domini Iacobi petri-

boni ·  $D_2$ 

San-

Sancte medicus aliotti: Angelerius bovelli: Dominus oddo de altovitis : Neri altilianti · Simone de acciaiuolis. Bate tornabelli . Dominus Sezus domini horigi giandonatis. Canti Uberti de chavalcan-Dominus theghia de beldemonte: Bettus bicchus: Simone tinigozi. Guerius domini Iohannis de busticio · Giatus domini blanci: Dominus bandius de cavalcantib. Scolarius domini amatoris • Spada petri de busticio: Bindus de busticio: Mari de busticio · Iacobus detto gifellus • Cantinus cantini donati · Gufcius ghuidonis pefcii • Raynerius della piazza · Lapus rugerinj zannis fi-Lapus angetti petriboni . Petrus burbifcj · Richomannus paganottj• Andreas gualterotti not. Sere bretaldus pandolfini not. Spina ugonis spine · Cianpi bonafide nero: Vagni buzadelli • Simon arrigetti rugeri • Aldrobandinus pilizonis . Rechonarius amatoris chialfaiuoli.

Cinus colti. Ser raynerius albertini : Neri tinigozii• Lapazus benzonis • Neri burgi. Griffus pretazzii. Rapetta bellandj. Cinus vinciguerra: Dominus ruffus de beldemonte: Noffus quintavallis • Spinellus riccii . Falchus rusticellus • Lapus uguiccionis bonacolte: Puccius de abruciatis • Tingus de acciaiuolis. Guaza donati ulivieri : Corbicinus cazine . Cinus abatisse. Simone zanpani · Magninus de acciaiuolis : Lippus tache: Fantonus netti pacis • Ducti chappellarius · Ruchus favine : Oddo de attiliantis: Vagni dominis guidonj corbizi. Zolus clariti• Albigellus domini uguiccionis • Gerina de bechutis: Dominus arrigus tofe · Dom andreas de cerreto: Dominus de aleiis · Falchus bonacurfi · Nutus marignoli: Lappus ruffoli $\cdot$ Dominus bonensegne • Domin. cante de puliciano · Puc-

Puccius bellondi. Sere ginus guglelmi ber-Averardus de medicis: Guittomanus bischere • Giovendius de barencuzij. Dom. bernardus del fasso: Dom. melius della cofa. Dom Ionta benciveni : Baldus domini talani • Cione domini foueri. Canti ficcij. Bandechus de baccurti: Pelarius domini fastelii · Lezius ghuzardi. Bonagiunta de medicis : Lippus de becchutis: Vagni zanche de folafmerj • Incobus crosta: Raynerius strufaldi • Bonacofa betti. Latinus bonachuofi · Cechus manni ranuccinj .  ${f L}$ apus bonzii $\cdot$ Geri de zutis: Bochacius de zati · Lapus arrighi. Nella neri bonellj. Bellus rondinelli: Binduccius benci: Girardus de Mugnaio • Tingus domini Malespini 02:1 Lapus rubeus cionis · Orlanduccius orlandj • Segna domini boninfegne confi'ii · Ser bonafede de cetrognano. Leximus (o Lepimus) de medicis . Ser filippus de lastra.

Nuccius bencivenne · Durante de anchionis · Carus de aleis. Faminus (corrofo) de lastra • Dominus talanus dom. pepi · Bene baldinotti• Gettus bencivenne della via nova · Ghellus bonzanellj. Gherardus fantini • Asbertinus Iunte Magistri • Bartolomeus falchotieri . ( così ) Blandus chaffettarius • Mascius delismoni · Sere tonus galerie. Dominus befus donati. Dom capestrus aldenarius : Dominus zannes borfolino • Dominus tebaldus domini orlandi Guido falconerius . Gerardus amanati · Manettus de donatis • Dominus Aldemare zanis bernardi · Dominus rugerius rubeus . Davizinu filius Raynerij. Dominus forefe domini bonacurli • Pacinus de Uzilinis • Teghia aliotti · Dominus gerardus fgrana ." Deminus corfus donati . Rusticus fil. guidonis riccij.  ${f T}$ anus fil. lanberti $\cdot$ Ganninus fil. falchi · Mascius fil. davanzati Rufus fil. anniuccij ' Gerardinus deidati : Bochinus domini habatis \*  $D_3$ VezVezzus Vezzofi · Zachus filius pax · (così) Cechus fil. guidonis cechi. Pazinus (forfe) panzani · Brunettus de aligeri : Masius fil. domini rustici dalla chofa. Guccius domini cruterj. Deri fil. tucri falconerii • Canbius ifpediti . Maschius Manorai -Marochius domini Martel-Chotfinus Mattei. Lapus mangeri. Dom. sozius domini fulini. Dominus Iachinettus pazij. Monte Aghinetti Feus trontelli. Tici domini uberti . Idoulus romanucci. Bonus fil. guidonis amicoli • Chiarissimus bonapacie • Sali ventagalli. Magister meliore de medicis . Giannuccius dom. bernardi • Bindus domini pepi de aldemansi : Lottus amicellus · Paginus domini Iacobi Andreas vinci guerre. Folignus domini ducci • Duccius fil. corfi ricci · Lapus domini manfredi $\cdot$ Dom. Iacominus puccii • Bonominus de uzolinis. Benincala corpazus: Guido benzus domini lapi• Lapus fil. domini neri • Franciscus bononsegne.

Ser primeranus not. Donatus pape: Manpuccius Maidolli · Donatuccius fil.boninsegne Dominus gentilis de tornaquincij · Cinus domini gerardi de vechis · Falchettus albectini • Gerardus domini ugolini • Landus Orlandini · Bettus de tornaquinciis : Lapus bernardi• Bonacurius villanuccij. Dominus Aldomare domini albizij• Bonachurfus compagni de bechanugi: Mazengus domini manetti anfelmi. Rainaldus pagani• Dom. Ulderigus de pilis: Ubertus bencivenne bonille, o boralle . Andreas domini Marfilii • Giona arrighetti domini mazenghi• Gione Maffei · Lapus nero fil argilani \* Cechus ubertini · Lambertinus mancini gaf-Cechus nugerinus paganelli • Guido guglielmi · Vagni pastacia · Ganus pagalotti 🛰 Corfus borgi. Iacobus panicj. Bernardus guittonis Vagni Iacobi îmere • Cla-

Claruccius charradoris · Conveguelli de fomaia : Fuccius canbii. Durellus de mazinghis · Vagni domini tigrini• Segna Iacobi brunetti · Cione rugerini menorbetta · Canci bentevegna · Richobene not. Armaleus bonizi futor · Lapus guidonis bene. Puccius de furli: Iacobus lamberti Mazii . Nardus chalderafcus · Corfus barlettaius . Neri chavalese: Neri bondone · Bindus de belenchis. Venturinus canbii monpe • Ceccus coppine.

Tanus tingi. Lottus lapi aringule · Neri leonis. Guarduccius rudulfi de Bindus Iacobi sane . Guccius alioni · Benvenutus girolami · Girolimus fil. salvi clari. Speda della marotta: Finocius incontri · Duccius domini teste de tornaquinci. Guido bonbene · Marinus orlandi • Gherardus Deutifalvi florentine • Pepus fil. romanucci beliotti •

D' altra mano

in tutti fono num.º 383.

Di fuori di mano moderna.

Convenzione tra la Signoria di Firenze e' PP. Umiliati circa i confini del Convento antico d' Ogniffanti.

§ IV. Concordato fermato tra' detti Religiofi, ed il Comune suddetto relativo alla descritta Procura: dal Lib. 29. citato delle Riformagioni a 358. epilogato nel nostro Zibald. B. a 287. e alquanto più diffusamente presso il Borghini, Spogli Cod. 43. Cl. xxvi. della Magliabechiana. Si riportano qui amendue gli estratti per discernerne meglio lo'ntero. E prima quello del Borghini, che dice così:

Nno MCCLXXVIII. Fassi un partito nella Parte Guelfa del fare la Porta a Prato, ed i Frati danno, e vendono certo terreno per fare la via larga xx. braccia, che credo, siccome oggi, parte di Borgo Ognissanti. Fassi il partito ad sedendum, & levandum.

Cum Fratres Ordinis Omnium Sanctorum emissent a Domino Iacobo Tornaquinci, & Comune Florentie confirmasset ipsam venditionem, & additum fuisset, & largitum per ipsum Comune pro Animabus defunctorum Florentie omnia iura, que haberent ipse Dominus Iacobus, & Comune, usque ad medium sluminis Arni, & usque ad slumen Mugnonis, (1) & totam Insulam, que est in reperto corum; & D. Papa Nicolaus, (2) qui hodie vivit, confirmavit; & etiam alias per alium Papam sultra: (3) Lasciano a' detti Frati la via vecchia, ed altro terreno, (4) ed il Porto d'Arno, e la facultà di tirare una gora d'Arno dreto al Borgo, da farsi sino a Mugnone, (5) e fare Mulina, e Gualchiere.

Dom.

<sup>(1)</sup> Borgh. Veniva a effer Mugnone poco fotto la Chiefa loro.

<sup>(2)</sup> Cioè Niccolò III.

<sup>(3)</sup> Sarebbe Gregorio VII.

<sup>(4)</sup> Borgh. Il Prato era del Comune.

<sup>(5)</sup> Al qual luogo è ancora restata la dinominazione di Via Gora.

Dom. Tediscius de Sancto Vitali Regius Vicarius in regimine Florentie, de licentia xij. deputatorum super bono statu, & custodia Civitatis Florentie, col Consiglio, e Capitudini, ec. fanno procuratori per questo negozio, ec. (come quì appresso vedremo.)

Estratto del medesimo concordato dal detto nostro Zibaldone.

An. MCCLXXVIII. Ind. vij. Xv. Kal. Decembris. Florentie.

Acta Comunis Florentie cum Fratribus Ecclesie Omnium Sanctorum Ordinis Humiliatorum S. M. V. qui proponi fecerunt in Consilio generali, & Credentie Masse partis Guelse, quod si Comune Florentie vellet poni facere portam Burgi per x. brachia ultra eorum domum, que est in Campo subtus Ecclesiam S. Lucie, que porta ponatur ad squadram cum porta Civitatis Florentie, volebant dare dicto Comuni totam Insulam usque ad soveam Campi Ecclesie S. Lucie, &c.

D. Tedicius de S. Vitale Regius Vicarius Florentinus. Confilium generale trecentorum. (Che crediamo esfere quasi tutti que' medesimi, che si sono registrati què sopra nella Procura.)

Speciale nonaginta. Capitudines feptem Maiorum Artium. xII. Boni Viri fuper bono statu, & custodia

Civitatis.

Ser Berardus Cavalcantis Civis Castellanus Scriba Reformationum Confiliorum.

Bindus Iofeppi
Roffus Bacherelli
Simon de Acciaiolis
Gierolimus Beliotti
Riccomannus Charri, &
Lotherius Benincafe

Sindici Comunis Florentie ad pasciscendum cum dd. Fratribus, & ad infrascriptas emptiones.

Testes .

Dom. Ugo Altoviti Iudex Rinuccius Petri Guido fil. Bonaccursi Tinaccius Not. fil. quond. Ranerii Salvuccius fil. Iannis

Ser Fredericus q. Berardi de Capraria Not. rogat. Ser Ciprianus q. Riccomanni Not. & pro Comuni Sc

Ser Ciprianus q. Riccomanni Not. & pro Comuni Scriba ad registrandum iura disti Comunis in Camera deputatus, cum Arrigo de Boccacio, & Gardo Lapi Rinuccini, exemplavit.

§. V. Memoria della compra di dette terre fatta già per gli Umiliati da Iacopo Tornaquinci, quì fopra accennata, tratta da un libro MS. del fu Senatore Carlo Strozzi fegnato XR.

Ester Iacopo di Mainetto del quond. Tornaquinci, e Follierino, e Lottieri suoi figliuoli l'anno 1250, venderono per fiorini 497. a Fra Ruffino dell'Ordine degli Umiliati Priore di San Donato a Torri del Convento di S. Michele di Bugnola d'Alessandria ricevente per detta Chiesa di S. Michele, un pezzo di terra con due case di staiora 34 e pan. 2. posto vicino a Firenze tra S. Paolo, e Santa Lucia. Sopra questo pezzo di terra su poi fabbricata questa Chiesa di Ognissanti, e il suo Converto, nel quale l'anno 1256, tornarono i suddetti Frati Umiliati.

" Veggansi per maggior conghiettura del tempo di " questa fabbrica i due Decreti riportati dall' Ughelli, " Ital. Sac. Tom. III. col. 120. e 122. l'uno de' quali è " del Vescovo Fiorentino Filippo Fontana da Ferrara " dell'anno 1250. e l'altro del Vescovo Giovanni de i ", Mangiadori dell' anno 1251, in virtù de' quali otten-" nero i Frati Umiliati il luogo, ed il possesso di S. Lu-" cia, con intendimento però di fare in breve quest' al-., tro sontuoso edifizio della Chiesa d'Ognissanti, di-" cendosi nel secondo di essi Decreti: Quae siquident ,, cappella (S. Luciae) continuata est, & propingua cum " vestro Oratorio, & Ecclesia, quam aedisicare intendi-" tis ad bonorem Sanctorum omnium, sicuti dicitis " ancora si desidera dagli eruditi un documento chiaro, ,, ed evidente dell'anno preciso di tale edificazione.,, S. VI.

- §. VI. Diverse compre dello stesso al medesimo esfetto, cavate dal citato Libro delle Riformagioni, e dal detto Zibald. B. a 287. e segg.
- I. An. MCCLXXVII. Indict. vij. Idib. Februarii Florentiae. Lib. 29. a 359.

E Mptio Comunis Florentiae cuiufdam petii terrae po-fiti in populo S. Luciae ad S. Eufebium a Fratribus Humiliatis Ecclesiae Omnium Sanctorum, & S. Luciae. Ser Risalitus Benintendi Not. rogat. de sindacatu Fratrum . Pretium lib. 117. & fol. x. bonorum florenorum parvorum in tot florenis aureis. Testes Dom. Beacchinus Miles D. Guidonis de Corigia Capitanei Massae partis Guelfae . Dom. Ugo Altoviti Inrisperitus , & Montuccius f. q. Ioannis.

II. Eisdem anno, & Ind. xv. kal. Martii. Ivi a 360.

Mptio alia Comunis Florentiae cuiusdam petii ter-🖸 rae positae in populo S. Luciae ad S. Eusebium f. ab infrascriptis

Legerius f. olim Melliorelli Malagalliae.

Gherardinus, & de Gherardini Seccaioli

Dom. Monte q. D. Donati del Compagno de Bangnenfibus populi S. Remigii.

Berlingherius f. Formagii

Domina Bilia f. q. Melliorelli suprascripti.

Ser Iacobus Bonamichi Not.

Bronciardus f. dicti D. Montis vir dictae Biliae.

Ser Bencivenni Aldebrandinus Not.

Biliuccia f. dictae D. Biliae, & Bronciardi.

D. Monte dictus
D. Lambertus f. D. Abatis de Abbatibus Venditores dicti
petii terrae.

D. Mazzacchera Iudex ordinarius.

Ser Ugo Bencivenni Not.

#### Contermini

Heredes Abatis Montancolli five D. Bertae uxoris dicti

D. Nera f. dicti Abatis, & Dominae Bertae.

Pretium lib. 515. fol. x. & denar. 8. bonor. florenor. parvorum ad rationem lib. 14. pro quolibet flar. & ditha terra erat flariora 36. panora x. & pedes 6. ad rectam mifuram cordae Floreno.

D. Bernardus de Collina Iudex
Ianfiliazzus de Ianfiliazzis, &
Taddeus q. Clari Mainetti

III. Eisdem anno & Ind. xv. kal. Martii. Florentiae.

Pare in dicto populo Sanctae Luciae ad Sanctum Eufebium. Domina Nera f. q. Abatis Montancolli (1) venditrix cum confensu Mandati f. q. Guidi populi Sancti Panchratii sui Mundualdi. Ser Rainerius Aliotti Not. Heredes D. Masserini contermini. Duccius f. q. Soldi D. Bernardi Capecchii populi S. Panchratii sideiussor. Testes, D. Ugo q. D. Altoviti, Taddeus q. Clari Mainetti, Rainerius Aliotti Not. Butus Manni, Montuccius Ioannis, D. Monte q. D. Donati del Compagno.

IV. Eifd. anno & Ind. xiiij, kal. Martii. Florentiae.

Ivi a 362.

Mptio Comunis Florentiae cuiusdam petii terrae in dicto populo S. Luciae ab Ecclesia, seu mansione S. Iacchi de S. Eusebio. Ser Michael Not. f. Ubertelli Not. D. Ugo q. D. Altoviti Iudex, Albizus Not. f. Viviani, Bandinus Orlandini, Testes.

V. Eif.

(1) MS. Montanelli; ma è errore manifesto. ;

V. Eisdem anno & Ind. xiii, kal. Martii . Florentiae . Ivi .

Mprio alia Comunis Florentiae de alio petio terrae in dicto loco S. Luciae.

D. Neri f. D Ubertini de Gaville, & -Domina Diletta uxor dicti D Neri filia Venditores.
q. D. Masserini
Ser Bentaccorde de Gaville Not.

Dom. Ioanna uxor D. Ubertini fratris dicti Dom. Neri f. q. dicti D. Mafferini confensit.

D. Contessa uxor q. dicti D. Masserini consensit.

Scolarius f. q. Ugonis de Medicis Mundualdus D. Con. tessae dictae. Rainerius Vinci Not.

Bindus f. Orlandini D. Pescis testis.

VI. Eisdem anno & Ind. xij kal. Martii. Florentiae. Ivi a 363.

Inis facta Comuni Florentie a laboratoribus dictarum terrarum. D. Lambertus suprascriptus de Abateschis, Mangeri f. D. Ugolini, testis.

, Altra fine simile s' incontra nel citato Zibald. B. ,, a 291. ter. sotto la stessa citazione del lib. 29. a 363. " ma fotto l' anno feguente, nella quale credo errore di " copista; e i testimoni sono diversi. Eccola: "

Anno MCCLXXIX. Ind. vij. iij. Kal. Aprilis Florentiae.

Inis facta Comuni Florentiae a laboratoribus terrarum politarum in populo S Luciae ad S. Eufebium a Comuni praedicto. Ser Federicus de Capraria rogat. Bencivenni Venturae populi S. Pancratii, & Philippus fil. Bonaiuti, testes.

VII. Tre Provvisioni diverse sopra il detto fin quì, che confermano spezialmente quanto su posto al S. IV. e al S. V. dal lib. 29. delle Riformagioni citato; a 356. e 357.

Anno MCCLXXVIII. Indict. vj. die 29. Octobris, & 7. Novembris.

Res Provvisiones, seu stanciamenta obtenta in Conciliis Massae Guelforum Civitatis Florentiae super factum Insulae cum Fratribus Humiliatis.

Dom. Gilius Miliduxii II. professor Iudex D. Guidonis Capitanei distae Massae.

Ecclesia Sanctae Luciae Domina Infulae a 200. annis

In domo filiorum Amerii Cofae habitabat dicus D. Guido, & ibi congregat. confilium.

Dom. Iacobus Tornaquinci vendidit terras quasdam Fratribus Humiliatis.

Partitum fiebat, & revolvebat. ad fedendum & levandum. Ghinus Guillielmi Berovardi testis. Num. IX. per la Rubrica clii. e cliii. Lib. II. pagina 19.

S. I. Notizie riguardanti la pace fattà dal Cardinal Latino in Firenze l'anno 1280. d'incerto autore.

Avvertenza per lo seguente Monumento.

La seguente memoria non è altro, che un frammento di storia, per la maggior parte tolto dal Libro terzo della Istoria Fiorentina di Lionardo Aretino volgarizzato da Donato Acciaiuoli; il quale frammento si serba MS. tra' nostri Codici di S. Paolino intitolati Memorie Istoriche della Città di Firenze vol. C. a car. 18. 19. e 20. E quel, che in esso mi reca maraviglia, si è, che si vede essere il primo abbozzamento, ed originale di chi l'ha composto, o messo insieme, pe' molti pentimenti, e correzioni non solamente di parole, ma di periodi interi, che in quello s'incontrano; e la scrittura apparisce del xv. secolo. Io lo premetto volentieri a tutti gli atti, che pongo appresso della celebre pace del Cardinale Latino, perchè e' mi sembra come una chiarissima prefazione di tutto ciò, che segue.

'Anno 1272. fu creato Pontefice Gregorio. x. a Viterbo. Fu di natione piacentino el quale havendo ordinato di fare elconcilio allione di francia: et passando da firenze entro Inella cipta adì 17. di giugno 1273. nel terzo anno del suo pontificato Insieme collo mperadore baldovino greco: Et con Carlo Re di puglia et molti gran prelati et signori habitando el pontefice nelle Case de mozi et lo mperadore In quelle de frescobaldi et il re nel vescovado che allora cra vescovo M. Lotatici di cri di c

tieri figliuolo del La Tofa · Et nella stanza che vi fece sitravaglió in fare la pace Intra e guelsi et I ghibellini col confenso di detto Carlo. La quale con gran faticha et difficultà adì 7 di luglio conchiuse · Ponendo gravissime censure atransgressori di quella Et I ghibellini dettono assai mallevadori al re charlo. Et oltraccio piu di quaranta statichi e quali epso carlo gli mandó al chonte rosso In maremma. Et piu sordinò che detti ghibellini rendessono tutte le chastella che e tenevano. Et rimase fuori della Citta piu di 60. famiglie le quali la maggior parte si ridussero nella Iurisditione della chiesa. Et la sententia si dette In sul greto darno pel pontefice alla presentia di detto regie: Et I sindachi che furono Cento Cinquanta per parte si baciarono In bocha con fegni di grande amore. Et il pontefice havendo preso sommo piacere di tal conchordia ordino che in detto luogo si facesse hedisichare una chiesa la quale (1) feciono hedificare e mozi a honore di San gregorio. Et nella faccia dessa fecie scholpire el tenore di essa pace (2)

(1) Il MS. dicea: Alcuni dicono che la feciono bedificare e mozi. ec. Ma è stato corretto forse dalla stessa

mano nella maniera, che si è posta.

(2) Il tenore di tal memoria quì accennato fi legge nella lapida antica posta nella facciata di detta Chieta, che ora passata a uso di Confraternita laicale si risarcisce, e si riadorna; e dice così, secondo il gusto di que' tempi:

GREGORIO X. PAPE SANCTI SVE HONORE
GREGORII PRIMO PRO CHRISTI FVNDOR AMORE.
HIC GHIBELLINE CVM GVELFIS PACE PATRATA
CESSAVERE MINE SVE QVA SVM LVCE CREATA.
LVCE DVODENA IVLII RADIANTE SERENA
BIX SEXCENTENO DOMINI CVM SEPTINGENTENO
ANNO TERNOQVE PRESENTE VOLENTE VTROQVE
BYZANTINORVM DOMINO SIMVL ET SICVLORVM
MILLE DVGENIS TRIEVS ET SEPTVAGENIS
GREGORIO BELLA DECIMO FVIT ISTA CAPPELLA
PACIS FVNDATA MCZZIS EDIFICATA.

Ma partiti questi principi e reggienti della cipta ben contenti della Conchordia & per il sospetto preso del pontefice che alla partita dimorò col cardinale de gli ubaldini In mugello non molto dipoi cominciorono a mettere sospetto a ghibellini In modo che spaventati di loro propria volontá fene partirono: Et in questo modo le fatiche del pontefice tornarono vane. Ma la fantita sua fece restituire gli statichi Et interdisse la cipta di firenze et i transgressori della pacie delle cose facre interdiffe: Et frettono interdetti circa di tre anni fenza mutare la fantitá fua fencentia benche molto pregata ne i principali della cipta mutarono opinione Inino alla Creatione di Innocentio 5.º di borgogna' che fu negli anni 1276. el quale restitui la cipta nella gratia della fedia apostolica ad instanza di detro re charlo el quale fera titrovato prefente alla fua creatione et molto haveva favoritolo infieme co cardinali franciofi

Ma dopo Innocentio fuccedendo Adriano 5.º et dopo Giovanni 21.º(1) perche l'uno di 25: e l'altro mesi sei (2) settono nel pontificato enegli anni di nostro Signore 1277. fu eletto Niccolao 3.º Romano della Cafa degli Orlini 'El quale per la parzialità usata dal sopra derto re Carlo nella Creatione di Innocentio 5.º per la quale si haveva provocato lo odio di tutti e cardinali et prelati Italiani' Essendo adunque indegnato questo pontesice: Et parendogli la parzialità del detto re effere troppo crefciuta al bifogno della chiefa' Ordinò nuove cofe al tempo del fuo pontificato in diminutione della grandezza reale.

In prima togliendogli el titolo del Vicariato di Toscana (3) el quale dalla chiesa gli era stato conceduto · Simile lo privò della dignità fenatoria la quale infino a quel di haveva continovata: Et per constitutione ordinó che nè Re alcuno' nè altri nato di fangue regale gli fusse lecito di havere arroma alcuna dignità ' donde e si venne pubblicamente a notare la persona del detto re Carlo: Et di Arrigo spagnuolo'e quali di proximo erano

stati senatori.

Tom. IX.

E

Ma

<sup>(1)</sup> Vill 1.7. c. 50. D'i trentanove; altri D'i trentasette.

<sup>(3)</sup> Villani, ed altri meglio, Otto mesi. (3) Villani 1. 7. c. 54, Della Chiefa .

Ma iquanzi a dette coxe perchè la chiesa romana non venisse ad havere bisogno dellopera del Re Carlo tolse a soldo bertoldo degli orsini suo congiunto' sotto colore di racquistare le terre che in que tempi erano state tolte nel Ducato da Guido da monte seltro Capo della parte adversa.

Prefe ancora forma questo degno pontefice di comporre le discordie delle Ciptadi di thoscana Donde el Re Carlo: Et i favori delle parti: Et etiam gran fomma di pecunia era consueto di trarne: Et pregato da capitani della parte guelfa di firenze: et dagli usciti Ghibellini ' Mando uno suo legato che si chiamava mesfere Latino' nel principio del terzo anno del fuo pontificato · huomo religioso: Et di grande autorità el qua'e giunto a firenze fu con grandissimo honore ricevuto. La sua mandata era per supire non solo le Inimicitie publiche · ma private : Et a questo effecto / benche la Industria di questo legato fussi grande et la maniera aptissima In disporre gli animi degli huomini niente di meno si crede che egli havessi non mediocre aiuto dalla conditione delle cose perche in quel tempo la nobiltà era divifa: Et molte inimicitie particulari veghiavano nella Ciptà: Et le famiglie andavano armate per la terra: Et molti malefici si comectevano di percosse et di ferite' non sanza romore et spavento de Ciptadini ' ne valeva che la Signoria del podesta condannaffe ogni giorno dimolti Ciptadini come si vede per le . . . . . . . . del comune perche la sfrenata rabia di quelli raffrenare non si poteva. Di qui nasceva che el popolo turbato di queste cose la tornata degli usciti desiderava' Et I nobili non potevano rimediare per la detta divisione 'Et consigliavano el contradio 1 uno dell altro · Queste cagioni davano grande aiuto a Mess. Latino: Et mottravangli la via piu facile allo accordo' che nelle medesime cose non haveva avuto Papa Gregorio · Confortando adunque e Ciptadini et Interponendo Impublico et Imprivato lautorita del papa finalmente optenne che la pace si facesse colla tornata degli usciti Et perchè la concordia havessi maggiore stabilità fecie chiamare el popolo: et duno luogo eminente narró molto copiosamente e comodi e beni che seguivano dalla pa-

ce fuadendo et confortando che quella si dovessi fare er conservare. Dipoi notificati e capitoli della pace Comandó che e findachi degli usciti si levassino ritti: Er pubblicamente fecie abracciare e ciptadini conloro: per levar via ogni fuspectione: Et per stabilità della pace fecie dare da luna parte et l'altra 746. mallevadori 'cioe da la parte de ghibellini 362 e da guelfi 384. Intra quali erano 97 Cavalieri aureati et 10 Iure consulti Ciptadini fiorentini de quali ne ho la nota di tutti Et stipulossi el contratto nel palazzo di Mess. Tommaso Spigliati de mozi et davanti de mozi fotto di 3. di gennaio (1) 1280. alla pena di cinquantamiglia marche di cento luna meta da esfere data alla chamera apostolica laltra alla parte offesa. Appresso hordinó di nuovo la Riforma della Cipta Creando uno magistrato dell una parte e dell'altra e quali per uno certo tempo fussino al governo della republica. Acconcio le contese pubbliche misfe mano in comporre le private discordie delle famiglie et pacifichare quelle insieme. Prese modo di fare molti parentadi maxime in que luoghi dove erano privati odij per uccisioni et ferite et altri maleficij commessi . Anchora le scripture delle Condapnagioni che erano incamerate contro agli usciti' non solamente fecie cassare' ma anchora spegnere e libri' acciocche di simili cose non restassi memoria alcuna. Anchora provide che e beni degli usciti' che per il comune et da privata persona si teneano fussino a primi possessori restituite (2)

In questo tempo gran moltitudine della parte ghibellina torno a firenze exciepto che alchuni principali a quali perche lo achordo havessi esse con fu differito el termine del tornare Et questi tali surono circha di 60. famiglie molto elette Et su rimesso nello arbitrio del popolo che e dessi loro el chamino intorno a roma come

e paressi alla Santitá sua.

E 2

Oltre

(1) Villani lib. 7. c. 56. A' di 7. di Febbraio; così anche dagl' Istrumenti, che daremo appresso.

(2) Al margine d'altra mano si legge: Dette a Carducci Buonamici la listra d oro a traverso alle bianche ed azzurre nella loro arme.

Oltre alle predette coxe fu aggiunto che alchung Castella presso alla Cipta stessino nelle mani del popolo : Et la Santità fua fussi quella che per due anni proximi havessi a dare el magistrato alla Republica siorentina

a fuo piacimento.

Havendo quelto legato condotto tante cose : et meritamente havendo acquistato fama et reputazione lasció la terra in pace' la quale prima haveva trovata in grandissima discordia. Ma parte per questa unione de Ciptadini ' parte anchora per la reputazione del vicariato di tofchana el re Charlo venne a perdere la prefidenza della Cipta di firenze' che gli era come vero dominio: Et il popolo restituito nella sua libertà si governava per 14 huomini de quali di fopra facemmo menzione. Questa riforma et modo di governo duió circha di due anni: Et non si dubita che molto piu sarebbe durato fel prefato fommo pontefice fusfi più visfuto perche non visse nel pontifichato che tre anni anchor non ben siniti' Ma el primo anno dell'achordo regiendosi la republica per ordine di 14 huomini eletti come se detto di fopra le cose stettono quiete dentro.

S. II. Atti preparatori alla Pace predetta dal Lib. 21. delle Riformag. a 176. riportati nell' antico Cod. MS. di S. Paolo a 149. e fegg. e nel Zibald. B. a 290. e 299. e fegg.

Acta in pace conficienda inter Guelfos, & Ghibellinos civitatis Florentie, que dicitur Pax Card. Latini.

A Nno MCCLXXIX. Inditione VIII. die XIII. (al. XIV.)
Ianuarii in Confilio civitatis Florentie Guelfi elegerunt Sindicos ad compromittendum, & pacem faciendam cum Ghibellinis.

Dom. Petrus Stefani Raynerii Romanor. Proconful Po-

testas Florentie.

Duodecim, & Quatuordecim viri fuper bono statu, & custodia Communis Florentie.

D. Bardus Amirati, & Judices Sindici Guelforum de D. Iacobus Angelotti Juvitate, & diffrictu Florentie R. Dom. R. Dom. Fr. Latinus Hostiensis, & Velletrensis Episcopus Apostolice Sedis Legatus a D. Nicholao PP. III. super dirimendis questionibus inter Guelfos, & Ghibellinos.

Dom. Gardinalis de Tornaquincis 7 Dom. Gherardus Bondelmontis

Dom. Fortebraccius de Bostichis

#### Teftes .

Dom. Filippus Dom. Venetici Affess. Pot. Ind.

Dom. Mellioratus de Prato Sindicus Com. Flor.

Dom. Iacobus de Certaldo Iudex.

Dom. Bonazonta Benivene Iudex.

Ser Bernardus Rainaldi Accursii Not. de Flor.

Ser Guillielmus Ghezi de Urbeveteri Not. Porestatis.

Bonfiolus Rustici Bannitor Communis Florentie.

Ser Bonfignore olim Dom. Guezi Civis Mutinentis Scriba Confiliatiorum rogat.

## Ex lib. 29. Reform. a 346.

Anno MCCLXXIX. Ind. VII. die XIX. Novembris in Platea S. Marie Novelle Civitatis Florentie.

Dopulus Florentinus vocatus ad parlamentum prestitit licentiam, & auctoritatem Dom. Legato Fr. Latino cogendi quoscumque particulares ad pacem, & cosdem condemnandi, & relegandi.

Dom. Scurta della Porta Regius Vicarius

D. Adenulphus de Comite Capit. Masse Guelfor.

Duodecim super custodia, &

Confilium
Uguiccione fil. olim Uberti Not. de S. Cassiano exempl.
Dom. Bonamore Not. Legati rogat.

Ser Guido fil. olim Henrigi de Signa exemplavit.

Nel suddetto Codice antico di S. Paolino si leggono quest' altre sottoscrizioni, non so, se per errore di trasposizione.

Dom. Bezzolinus de Bezzole, & Dom. Lotterius quond Henrici de Varlungo > Iurisperiti Sindici Ghibellinorum extrinfecorum, & i

Guido fil. quond. Adami de Montemurlo rogatus de Sindacatu Dom. Guidonis Novelli, & Familie de Pazzis Vallisarni.

D. Filippus Spinelli, & Judices Sindici Ghibellinor.
D. Iacobus de Cignano — Jintrinfecorum.

Dom. Fr. Iohannes Barensis Archiepiscopus

D. Paganellus Lucanus
D. Guidatoste (vel Guidalocte) Pistoriens. (1) & Episcopi
Testes.

D. Guillelmus . . . . . .

§. III. Atti intervenuti nella stessa Pace. Riformag. Lib. 29. a 324. Zibald. B. a 299. e Cod. antico a 152. e segg.

IN Dei nomine Amen. Anno millesimo ducentesimo 1 octuagesimo. Indictione octava, die octavo decimo mensis Ianuarii (al. Ianuarii intrantis) Pontificatus Dom. Nicholai Pape Tertii, anno tertio, presentibus me Notario, & testibus, & aliis infrascriptis vocatis, & constitutis in Platea Ecclesie S. Marie Novelle Fratrum Predicatorum civitatis Florentie, Nobilibus viris D. Petro Stephani de Urbe Potestate civitatis eiusdem, & Dom. Adenulfo de Comite Capitaneo Masse Partis Guelforum, nec non generali confilio trecentorum, & speciali nonaginta virorum, & confilio generali, & credentie Masse Partis Guelforum, & duodecim, & quatuordecim viris, ac etiam Populo civitatis eiusdem, & de mandato predictorum Potestatis, & Capitanei ibidem voce preconia congregatis.

Re-

<sup>(1)</sup> L'Ugheili legge meglio, Guidalaste.

Reverendus in Christo Dominus Frater Latinus Offiensis, & Velletrensis Episcopus, Apostolice Sedis Legatus tam austoritate Apostolica, quam arbitraria, & etiam ordinaria a suprascripto Dom. Papa sibi tributa, & concessa: dixit, pronunciavit, ordinavit, definivit, statuit, decrevit, precepit, laudavit, & arbitratus suit in hec verba.

Frater Latinus permissione Divina, &c.

Deus amator pacis, & auctor, &c. Afpiciens civitatem Florentiam a qua statum Tuscie plurimum dependere dignoscitur oculo sereno aspiciens, eaque diutina guerrarum tempestate quassata pio miseratus effectu, partes predicte civitatis ac districtus ipsius, videlicet Guelsos, & Ghibellinos admonuit, & induxit, quod super omnibus litibus, questionibus, discordiis, inimicitiis, & guerris, quibus inter se tempore transacto dissiderunt, in ipsum Dominum secerunt compromissum plenum, & liberum, &c

Hinc est quod nos, &c. (forse statuimus)

In primis, quod inter predictas partes Guelforum, & Ghibellinorum fiat pax generalis, vera, folide, & perpetuo, dante Domino, duratura de omnibus litibus, questionibus, discordiis, inimicitiis, & guerris, que inter ipsos usque ad hanc diem quoquomodo fuerunt.

Confequenter fiat per Sindicos ipfos iniuriarum, offenfarum, exceffuum, maleficiorum, damnorum, que a parte parti verbo, vel opere illata fuisset, generalis, & plena remissio: que ad bona immobilia, seu mobilia nunc exstantia nullatenus non extendatur. Si tamen ipsa mobilia inveniantur affixa, inedificata, vel immissa in detrimentis, electione relinquimus an velit restituere rem, vel pretium.

Post hec arbitrando precipimus, ut omnia bona immobilia, & mobilia, que nunc extant, etiam per Communem alienata hine inde infra mensem restituantur.

Si Confors bona Confortis exulis alienaverit, alie-

natio non teneat.

Ne autem preteritorum occasione bannorum a pacis beneficio multi excludantur: nos omnia banna, penas, condemnationes, sententias relaxamus, cassamus, & irritamus, ac decernimus nullas. Exceptis Guelsis, & Ghibellinis, qui non occasione partis, sed privatim deliquerunt.

Fiant Confilia de Guelfis, & Ghibellinis, & de neutris, qui de nulla parte se profiteri velint a xx. annis

ad septuaginta.

Adhibeantur centum fideiussores pro parte.

Facta vero pace, seu confirmatione, per quinquaginta, & datis fideiussoribus, Ghibellini in Civitate ex tunc libere possint intrare, morari, & habitare, ac bonis suis omnibus uti, & qui de Civitate sunt de Civilitate gaudere: Illis exceptis, quos certis ex causis extra civitatem ipsam ad tempus videlicet iuxta beneplacitum Summi Pontificis remanere censemus. Hii autem, qui civitatem intrabunt in suo ingressu pacifice veniant, & quiete. Qui autem ad confinia ire debent sunt hii:

### De Sextu Sancti Petri Scheradii.

Dom. Lapus, & filii quond. D. Farinate de Ubertis. Friderigus Dom. Maritus Schiatta qui dicitur Tolefatus de Ubertis. Neri Ghignata Bugolinus, & - } quodam Rainerii de Bogolensibus. Cione Dom. Truffe de Fifantibus Dom. Chianni Dom. Pullinus — } filii D. Corradi de Gangalandi. Dom. Tanus quond. D. Filippi de Gangalandi Dom. Tondellinus q Dom. Cursi de Gangalandi Neri Culacciata q. Dom. Truffe de Amideis Bancus q. Dom. Cursini de Amideis Neri q. Rayneri de Monacelle de Amideis Bertadus de Monte Spertuli Dom. Albizus de Malferrariis Lapus q. Dom. Guidi de Gallis. Duccius q. Bombernardi de Schelmis.

## De Sextu Burgi.

Dom. Bernardus de Scholaribus Schiatta Dom. Bozze de Scholaribus. Neri Chainus q. Dom. Filippi de Scholaribus Chele (al. Cofe) q. Dom. Brancaleonis de Scholaribus Scolarius q. Dom. Sinibaldi de Scholaribus Dom. Franciscus q. Dom. Mazzinghi de Soldaneriis. Giudinus q. Dom. Gianni de Iudis Meus q. Dom. Florentii de Iudis Dom. Paccolle (al. Cancolla) de Cappiardis.

## De Sextu Porte S. Petri.

Dom. Abbate q. Dom. Rainerii Rustici Nuzzius q. Dom. Gherardi de Pilato Guido Cavaloro de Tebaldinis Banchus q. Dom. Rinieri de Tebaldinis Boscolinus de Boscholis.

#### De Sextu Porte Domus.

Iohannes Leonis de Caponfacchis Cecchus Martelli de Caponfacchis Iofeppus de Caftillione

## De Sextu Porte Sancti Pancratii.

Dom. Primeranus de Lambertis
Dom. Ceffus de Lambertis
Teccus Dom. Gherardi de Lambertis
Afinellus q. Dom. Vindemioli de Lambertis
Beccus (vel Bettus) q. Roggerii de Mosca de Lambertis
Sechla de Melliorellis
Lapus de Ghiandonibus.

## De Sextu Ultrarni.

Vinaccius Bencivenni de Ebriachis Ghinus Gherardi de Ebriachis Martinuccius Aldobrandini de Ebriachis Tommasinus q. Dom. Rainucci de Mannellis Neri Razzanelli de Razzanellis Guido Homodei Dom. Tornabene de filiis Daniellis Blanchi Bartolus q. Megli de Quercetanis Monte Andree Ughonis Medici Dom. Guglielmus Pazzi de Valle Arni Dom. Guglielmus de Ricasolis.

Hii infra unum mensem in partem Patrimonii Sanchi Petri se conferant singuli. Scilicet ad ea loca, que inter Urbemveterem, & Romam de nostra licentia duxerit eligenda, ibidem in confinibus moraturi. Insuper debent infra mensem se ad confinia representare, & dare cautionem de non recedendo.

Omnes alii de dictis domibus extra civitatem remaneant donce Potestas, & Capitaneus habuerint equi-

tes, & pedites, &c.

Hec igitur & omnia pacta observabunt.

Comes Guido Novellus maneat extra territorium Florentinum ubi velit.

Ad hec Sindici utriusque partis ratificaverunt, &

approbaverunt predicta, &c.

Pro quarum observantia infrascripti steterunt promixores, & fideiussores.

## Pro Guelfis de Sextu Ultrarni promiserunt

D. Stoldus Iacobi de Rossis
D. Loteringus q. D. Sgualze, &
Massia Spinelli Accolti
Puccius Lotterii Ferrucci
Manettus Benincase
Cinus, & q. Dom. Iacobi
Bartolus & de Bardis
Gualterottus Piccellonis
Cieppus q. Aldobrandini Canigiani
Foresinus Rinucci Paganelli

Cursus Pitti
Bertus Battezonis, &
Guidottus Davizi
D. Tomasus Spigliari Mozzi
Nepus q. Cionis de Bardis
D. Gianni Buonaguide
Lapus Amoniti
Michus del Velluto
D. Lambertuccius Ghini de
Frescobaldis
Mainettus Benecase Procurator

D. Pa.

D. Paniccia de Frescobaldis,& Teghiuccius q. Neri Barduccius Lamberti D. Chantis de Nerlis Guido della Pelle Guido Ridolfi Petrus Spada de Bustichis D. Rufticus Index q. D. Orlandini dottoris legum Bonsi Cigoli Bonaguida Maffei Bardi Bonaiutus q. Benci Ricoveri Fuccius de Rubeo Taddeus Orlandi del Gallignaio Ruggerius Soverini Bigherellus de Fornario Guerruzzius filius Fornarii de Benchi Saltus Guidotti Vulpe q. Iacobi Albizus Dom. Lotteringhi lacobi Gherardus de Nerlis Andreas Centomille Chiarus Ulivieri Masus Guidotti Bertus q. D. Gherardi Nerli Marcus q. Deotaiuti Angelus (al. Angelinus) de Maglis Spinellus Guidotti Paganelli Ugolinus Palmerii Ugolinus Boninsegne Arrigus del Boccaccio Iacobus Bonacofe

D. Lotteringus Ugolini de

Rubeis

Tommasinus Dom. Lotteringhi D. Lapus Bonfigliuoli del Iacobus Casciotti Mannellus de Mannellis Cione Allioni Bellicozzi Rubeus de Fornaio Andreas de Canigianis Fornarius Battimane Michus del Cappone Puzius Talenti Noffus Guidi Bonaffedis Nastagius de Bardis Lapus Dom. Capi de Man-Pazzinus q. Filippi Angelierii Rinuccius Boninfegne Maffeus Pitti Nerius Ridolfi Bonfignori Lippus Belfredelli Lipus Soderini Stefanus Soderini Dom. Dolce de Benghi Dom. Lapus del Boccaccio Dom. Neri de Bardis Lifcius f. Dom. Stoldi, Procurator Ghinuccii q. Gheri de Bonfantinis Ser Gherardus Notarius, q. Pepi Procurator Ponzii Bencivenni Peruzzi, & Filippi del Pace Bettutius D. Bellincionis Bombene Marinette

Expromissores pro parte Ghibellinorum de Sextu Ultrarni.

Chele Guidonis Leonardi Gotius Ponzardi de Bonominis Filippus Deotifeci Ghinus Davanzi Abbate Boninfegne Curradus Dom. Gherardi Nerli, & Rinuccius Cittadini Neri Albizi Tife D. Filippus Spinelli Iudex Ruggerinus Salinguerre de Bonfantinis Gianni Bonus de Malognanis Michael Filippi Ser Albertescus de Castro Florentinò Gentile de Ammannato Pierus de Bonfantinis Savinus D. Guidi Rainucci Poncius f. Alberteschi de Castroflorentino Marcuccius f. Michelis Filippi Bene Avanzi Ghanus Tagliafanne Figus Stagii de Gottolis Branca f. Iacobi Tagliafanne Fifottus f. Bombarocci (al. Finottus f. Bombarotti ) Ubaldus Malagliae

Lioncinus de Gottolis Vanni de Centomille Pichinus, & Petrellus - Cionis Tife Tierius Albizi Tife Nerius Mazzetti Bencivenni de Chiaro Grifus de Bonominis Gottolus Dom, Gherardi Nerli Masus f. Leonardi Iunte Nuccius Catelli de Nerlis Confortus Benvenuti Lippus f. Roggerii Gherardi Cioninus Albizi Tife, & Tuccius Petroni Feruccius (al. Peruccius) Saggine Pazzus Leonardi Lucus Cicoli Nerius de Pegolottis

Chiarottus de Pegolottis
Chiarozzus q. D. Uberti Pegolotti Procur.
Bindi Agnelli
Diedi Rinucci Procurator
Tinghi D. Guidi Rainucci
Mafus D. Jaccbi Gherardi
Amonitus f. Tommafini (al.
Tomafii) de Ammonito

Iacobus de Mannellis, &

Expromissores pro Guelsis de Sextu S. Petri Scheradii.

Ciatus q. Rimbertini Pace Chiari Michus Baroncelli Lapus q. Diedi Mainerii Venedicus Petrafini Gianni Bucelli Lapus Talenti della Bovacciana

Gui-

Guiduccius Dom. Giannis-Schi**c**chi,& Guido q. D. Cavalcantis de Cavalcantibus -Tedaldus della Vitella Teghia fil. di&i Tedaldi S Manettus Poncii, & Capus Cavalcantis Iohannes Brodai, & D. Cante D. Bernardi de Cavalcantibus D. Gherardus Malaspine, & Gianni Mainerii Baldus q. Mainetti Rimbertini D. Lottus D. Filippi de Gherardinis, &D. Bettaccius ( al Bottaccius ) de Cavalcantibus Iacottus Malafpine Pierus frater, & Procurator D Bellicozzi Mainerii Iunta Minerii Procurator Rifaliti Rossi, & Lippus Stremis de Gherardis D Petrus Mainerii D. Fornainus de Pulcis D. Bernardus de Vitella D. Cantinus de Acri de Cavalcantibus Ubertus Dom. Rainaldi de Pulcis Guido Malabecca Banchellus de Infangatis

Cione Dom. Gaglie

Giardinus Maghalotti Cerra de Lupicinis Caniolus de Bagno Tornaquinci Bonfostegni Tingus Lupicini Gianni Becchi Bardus Dom. Rainerii del Bagno Tile del Bagno Dante Iacoppi Bellicozzi Bindus Dom. Rainerii Cavalcantis Lapus Cafferelli Manettus Ferraccini Vanni f. Melioris Giraldi de Carmontensibus Ghinus Cortese Pepe Petri de Riccio Gerardus Ubaldi, & Bargiachia Bonfigliuoli D. Rainaldus Malaspine D. Tomasius de Lucardo D. Rogerius de Quona Guido Spine Foraboschi Filippus D. Balduine Cece q. Dom. Filippi Albertuccius Attaviani de  ${f V}$ acchere ${f c}$ cia , &Ghibertus Chiarissimi Lapus Rinuccii, & Gianni Barba D. Ponzardus de Pulcis Rossus Dom. Attaviani de Gherardinis D. Rainerius Iudex della Gattaia Lippus Cialuffi Duccius f. Dini Pifani, & Taddus Malespine

Expromissores pro Ghibellinis de Sextu Sancti Petri Scheradii.

Cione Cavalla Iacobus vocatus Ignacola pop. S. Simonis D. Bernardus, & de Ami-D. Ianne — deis Iacobus dell' Asino D. Balduinus Ruboli Not. Bellus de Ciuto pop. Sancti Florentii Iohannes Bonfantis, & D. Guido de Colle Bindus Perota de Infangatis Dinus Panziera de Galiga-Duccius Marini Tuccius Altapacis Malaspina q. Truffe de Malaspinis Paganellus de Canello, & Lapus de Canignano Petrus Benincase Catalanus, & 7 filii di&i - S Petri Albertus Baldonis de Marfiliis Forelinus Signoretti D. Angelottus Marsilii Iud. D. Iannutius de Soldaneriis, & Andreas Lambertefchi Iacobus Brunaccii Lapus q. Filippi Rainucci pro Bindo Dom. Corbizi Lapus q. Geri Rossi Dinus D. Johannis Perini Iacobus Magaldi Ser Iohannes Perini

Geri q. D. Scholaris Donati Procurator Neri q. Pinelli Schelini Guidalottus Rigaletti Cima Morandi Bardinus Altapacis Dom. Maseus Tedaldi Naddus Benincafe Aldobrandinus Carletti Bonaguida q. Rainerii Bonaguide Amadore Morini Tellinus de Infangatis Mainettus q. Dom. Ianni de Amideis Cardinuccius f. Cardinalis Riccardus f. Petri Benincafe Tuccius Donati de Infangatis Riccius Bonaguise Donatus Brunaccii Riccus del Macstro Filippus Peruzzi Schiatta Cavalche Iacobus Tedaldi Mainettus Margotti Guiduccius f. Mange de Infangatis Lambertus de Galigariis Cofa Capi, & Paganellus de Camello, & Trincia Bertolotti Guido Petri Gufalferri Ubertus Iandonati de Infangatis Ubertus Capitanei IacoIacobuccius Bonaguife Nerius de Monza de Infangatis, & Ubertus Bonaguife Carus Nasi, & Marinus de Ventriga Dinus Cambii Mariscotti

# Expromissores pro Guelsis de Sextu Burgi.

Simon de Acciaiolis Aldobrandinus Bellincionis Firinzinus f. Arrighi (al. Aringhi) Neri Attigliantis Coppus Campani (al. Ciampani) Aghinolfus q. Filippi Ri-D. Sozzus de Giandonatis,& D. Uguccione de Bondelmontibus D. Oddo Altoviti D. Leone de Acciaiolis Maroccius q. Rossi Giansigliocci Bene Folchi Bate q. Tornabelli Amati D. Lapus Valente de Cavalcantibus, & Teghia Dom. Amadoris D. Pazzus de Bostichis D. Manettus Spine Ugo Spine D Manettus Scale D. Ugo Scale D.Gianni, & \neg D. Lapus \_\_\_\_ q. Gianni Rineri Rinuccii Puccius de Acciaiolis Pacinus Botticini Giannozzus q. Rossi Gianfigliazzi

Vanni q. Cafaggii Catalanus q. Rinerii Becca-Fantone q. Ciuti del Pace,& Ubaldinus q. Dom. Bandinelli D. Iacobus Petroboni D. Ioctus (al. Lottus) Iudex de Botticinis Vinta Tortorini Mari de Mosciano Iacobus Ghifelli Corticione de Bostichis Cante Uberti de Cavalcantibus Bettus de Biecho Rainerius della Piazza Moroffus de Gianfigliazzis Sennus q. Rinuccii del Fo-Ciampus q.Bonaffedis Nigri Nellus q. Arrighetti Doni Banchus g. Gualfreduccii Ghinotius q. Cafaggii Stefanus q. Bonaiuti Piccii Vanni Angelotti Cinus Dietaiuti della Badeffa Meus Fei de Acciaiolis Vinta Caccie Longobardi Falchus Lotterii Marsilius Ardinghi Attigliantis BruZis

Brunus Alberti del Bruno
Cambius Malafoglie de
Cambiata
Vanni de Corbizis
Gerius Paganetti
Vanni q. Tuni de Importunis
Ugo Aldobrandini
D. Roffus de Bondelmontibus
Cinus Vinciguerre
Cinus de Corbizis, &
Angelottus Afinelli

D. Benghi de Bondelmon-

D. Forcebraccius de Bosti-

D. Spinellus de Gianfigliaz-

D. Teghia de Bondelmontibus D. Rodulfus de Iandonatis Lotterius Benincafe Arrigus Marcoaldi Arrigus Paradisi Lapus q. Ughi Bonaccolti Panfus (al. Panfus) q. Rainerii Fagioli Tingus Acciaioli, & Guido Setaiuolus q. Clari Perini Fantone Ciotti Petrus Simonis Bellincionis Bene q. Bencivenni, & Ioannes q. Donati Ulivierii

Expromissores pro Ghibellinis de Sextu Burgi.

Ghinus Masi Suriani Tottus Iacobini de Erris Albertinus Ugonis Monaldi Ghettus Albertini Ughetti Cione Gianni de Soldaneriis Stolduccius Stoldi de Cazzuola, & Lapus Cini Ughetti Beliottus Dom. Iandonati de Soldaneriis Rinaldus Dom. Roggerii de Soldaneriis Carus Stoldi Erris Coccius Corbizi D. Iacobinus del Mula Balduinus Rainucci Monaldi Cenni Dom. Lamberti de  $\mathbf{M}$ ugnana

Nerius, & } Ardinghelli Ubaldinus Dinus q. Rustici del Forese Arrighus Aldobrandi Vingonese Abbattinimici Cesta ( al. Castra )Gualfredi Sennus, & Albizus — } del Bene Andreas Lambertefchi Tuccius Buofi Rinaldi Bandinus Iacobi Bertaldi Banchus Guicciardi Tottus Rainucci Ser Cione Ubertini Squarciafacchi Lofus D. Iacobi del Mula Gerius del Pannocchia Schiatta Dom. Iandonati Puccius Carini Los-

Lottus Rainerii Carini Vinta del Riguardato Guido Cogni de Lungarno Techus de Avocato Marobottinus Soldanerii Cionus de Mascheronibus Beliottus Dom. Iandonati Ianni de Erris Galliccianus Pallantis Lapus Alberteschi Cenni Bonianni Primeranus Cofe Guccius Dom. Mainetti Aldobrandi Ugo Monaldi Cochus Compagni de Romeo, &

Orlandinus Dom. Pesci de Sanguineo Biechus Castellani Iacopus ( al. Lapus ) Diedi Lexandrini Cecinus del Cazuola Guido Pilastri Rainerius, & 7 Iacobus ————q. Gherardi Ubertini Davizzi, & Vanni D. Gherardi Corbizi Grifus Dom. Rainaldi de Pilastris Rofinuccius q. Ottinelli de Chitus frater Banchi, quon. Gianni Bargi, & Nerius Paganucci Carini

Expromissores pro Guelfis de Sextu Porte S. Pancratii.

Bindus q. Boninfegne Compagni Dom. Cardinale de Tornaquinciis Palotta Dom. Iacobi de Tornaquinciis Lapus Bernardi de Vecchiis Roggerinus Roggerii de Piglis Marsilius de Vecchiis, & Iacobus Ghifelli Maruccius q. Rote Amma-Bocca q. Bonaffedi Ammannati, & Guatanus de Fillis Pagnus ( al. Paganus ) quon. Gherardi Bordoni Gherardinus q. Gianni Gherardini

Tom. IX.

Don: Ciprianus de Tornaquinciis, & Roggerinus Minerbetti Naddus q. Bartoli Gualduccis D. Foglia de Tornaquincis Corfus Villanuzzi Amannatus Prosperi Tieri Dom. Fuligni Landus nepos Rinaldi Gheppie Puccius de Forli Donatus Bilenchi Girolimus de Girolimis Durellus de Mazzinghis Forese Albizi Allioni Davizus Iandonati Albertus Ottinelli Albizus q. D. Fuligni Trincia q. Dom. Davizi Dinus

Dinus q. Gherardini Ianni Rinaldus, & J q. Cambi Techus - 3 Ridolfi Puzius Dom. Ardinghi Vectorinus Cambi Mompi Manettus Compagni Puzius Mainetti de Tornaquincis Caroccius de Cantoris, & Albizus Orlandi Bernardus Marabottini Tornaquinci Ciai filius Ristori Baglioni Pace Compagni Mannus Attaviani Mezzovillani

Ruggerinus Paganelli Vanni Ardimanni Albizi Romanuccius Beliotti Gherardus della Fiorenza Neri Cavalca Cante q. Lapi Beliotti Sinibaldus q. Burgi, & Bindus Rinaldi Pagni (al Pagani) D. Foglia de Tornaquincis Cione Iunte Villanuzzi Ruggerinus q. Mazzinghi Palla Anfelmi Pierus q. Fei Bourechati, & Mannus del Carbone ( al. del Carlone )

## Expromissores pro Ghibellinis de Sextu S Pancratii.

Filippus Mangiadoris D. Aldebrandus Melliorelli Caruccius Iunte Paltonerii, & Lanzia Bonfantini Mascaronis Stoldus Pilastri Duccius Dom. Bernatdi Capecchi,& Salvi del Lanuto Lapus Aimeri Cofe Albertus Aimeri Cofe Stefanus de Lorto, & Roggerius Pilastri Tieri Dietisalvi Durante Dietifalvi Piccolini Vanni Aymeri Cofe Odericus Sabelli Mannus Foglia, & – - filii q. Lipus Aimerii Cose

Cione Bernardi della Castellina ( al. Castellana ) D. Bernardinus Mangionis, & Dom. Petrus de Ciprianis Iacobus q. Azzi Sassetti Sassettus Azzi Sassetti Bonfantinus Mascheronis Gianni Riceuti Bollai di&us Mingardone Lapus Guidi Pilastrus q. Uberti Pilastri Guido del Patenrano Masus Rainerii Bonaccursi Nerius Ademari Bonaccursi Meglius de Megliorellis Niccolaus Rainerii Bonac-Carda (al. Canda) Aliotti Mazzocchi Bene Bruni Spinacci Cinus

Cinus Dom. Boldronis de Toschis Gentilis Ugonis Pepi de Saffettis Tottus Megliorelli Odericus Iamboni Gaddo Aliotti Mazzocchi Brunus Berti Iunte Riccobene Iunte Bondoni Vanni de Ciprianis Salvi del Lanuto Mainettus Boldroni Caruccius Iunte Paltonerii Strozza D. Albertini dello Strozza Nutus Iacobi Lignaiuoli Masus Rustichi Chiaretti Dante f. Attaviani Burnetti Vanni Imbulo

Magister Tommasus Bergi Malagaglie Ianni Caponfacchi eius Procurator Ghinus Attaviani Burnetti Ubertus Ubertini Vieri Iunte Lanaiuoli Cecchus Andree Benafii, & Monalduccius Bonfigliuoli Monaldi Burnertus Salimbeni Ser Orlandinus del Cece Not. Gherardinus ( al. Gherardus) Rubeus de Caponfacchis, & Magister Chiaritus del Ricco

# Expromissores pro Guelfis de Sextu Porte Domus.

Dom. Bindus Baschiere della Tofa Innamus, & de Ruffolis Configlius Rustichi, & Durante q. Fendi de Anchionibus Rinaldus, & -🗕 q. Rinaldi Beccii, vel Betti, vel Beni Aglione q. Ugolotti Agli Zatus del Becchuto Locterius Becchuti, & Lippus D. Chiarissimi Cante Dom. Bruni Ubaldinus Struffaldi Agliuccius de Aglis D. Mari del Becchuto D. Rossus della Tosa

Ubertus Cambii Dom. Albertus Ristori Nutus Marignolle, & Gherardus del Mugnaio Zacharias q. D. Bencivenni. Marignolli D. Catalanus q. D. Davizi Catalani D. Lentius Uberti Lei Franciscus de Fesulis Martellus Faber Falcus Bonaccursi Dinus Dom. Soveli de Arriguccis Nepus Dom. Iacopi de Cer-Iacobus de Cresta Ugolinus de Caldaia Baldinottus Doni Pipi-F 2

Pipinus Bonaccursi de Forcese
Pepus q. Ugolotti Allei, & Cianga Solomei
Dom. Neri Bordella
D. Bonagiunta Benivieni
Lapus Rinuccini
Dom. Amadore Iudex
Orlanduccius Orlandi
Bandecchus Accorri Bellandi (al. Bellondi)
Bonagiunta Galgani de Medicis
Rainerius, & Bellondi
Puccius — Bellondi
Galluccius Orlandi
Petruccius Borghi de Lupo

Bongia D. Iacopi de Cerreto Nepus q. Dom. Fastelli Bindus de Scianello  ${f Z}$ ucca de  ${f B}$ arberino , &Lippus q. Dom. Ugolini de Barberino Lotterius Benincase Cavalcante de Villanova Mugnainus Boni del Mugnaio Michus q. Iacobi Mazza-Rustichus q Ughi Trotte, & Vanni de Solomeis Dom. Lottus de Alleis Ser Brunettus Latini Herricus Bonifatii

## Expromissores pro Ghibellinis de Sextu Porte Domus.

Orlandus D Ugolini Comitis Ser Donatus Pieri Piaciti Gianus Archionis Natus D. Belfredelli, & D. Iacobus de Cignano Iud. Bettus Tancredi Strozzafichi,& Cambius (al. Cambinus) Marabottini Orfus Rinuccini della Pressa Bindus Baruccii D. Simon Procurator Belli q. Iacopi dei Bello Dom. Aldobrandinus Megliorelli Procurator Saracini q. Paganelli Bernardus de Collino Bonus Anfiuli Cosa Folchietti Cambius Marabottinus, &

Nerius de Alferiis Florentinus Renghi ( al. Ranghi ) Gherardinus della Pressa Uguccio Dayini, & Dom. Cante de Pulicciano Vanni, & q. Brunelli de Becchus Brunelleschis Ser Pierus Placiti Not. D. Spinellus ludex q. Uguccionis Davini Teghia Filippi de Barucciis Bonaiutus de Strozzafichis Guccius q. Alberti del Galluzzo, & Gherardinus Nerli Zapparella (al. sapparello) q. D. Ormanni de Caponfacchis

Expromissores pro Guelfis de Sextu Porte S. Petri.

D. Clericus , & ---D. lachinottus, & | D. Pazzus — \_\_\_\_\_\_\_ Uguccionis de Pazzis Massetus q. Firensis Galgani Albertus Rocchi, & Manettus q. Dom. Donati Cecinus f Guidonis del Cece, & Passa Finiguerre Benintendi Albizi Andreas Guidonis Riccii D. Bortaccius, & 7 Dom. Mari — D. Iacobi Nasi de Adimaribus Guido del Cece Davanzatus Balduini Falcus de Falconeriis Forese, & Forefinus Perottus q. Guadagni Liutti ( al. Ciutti ) D. Simon Donati de Donatis,& D. Bindeilus q. Teghiuzzi de Adimaribus Pacinus Dom. lacobi del' Nacha,& Iacopus (al. Lapus ) Gherardini Procur. Cambii de Giugnis Riccomannus Carri D. Forese f. D. Bonaccursi de Adimaribus D. Lambertus Dom. Abbatis Rustichi D. Iacobus de Pazzo D. Meliore de Abatibus

D. Bernardus Gruzzoli Rainerius f. Lottifredi de Pazo Finiguerra Deodati Bernardus Dom. Manfredi Corfus Carri Vezzus Marucci Aurifex Bentius de Ricciis Spina Uccellini Facius Guidonis de Micciole Davizus de Davizis Albertus Dom. Rainerii Soldani Verius nepos Davanzati Baldoini Franciscus Boninsegne Neri Lottifredi del Pazzo Andreas Guidi de Riccis, & Zatus Passavantis Lapus Gherardini Aretinus Bencivenni Spigliatus Grimaldi D. Taddeus de Donatis D. Ubertus de Adimaribus Chiarissimus Bonapacis, & Dom. Cianfa de Donatis Giravelpa q. Bonaccurfi Ubertus Malalingua de Vicedòminis Filippus del Chiaro Dom. Talanus Dom. Pepi de Adimaribus Dom. Doginus Iudex Guido Cambii Falconerii Gulielmus Berti Nerus Cambii Gerius Giugni de Giugnis

D. Iacobus Gherardi Iudex D. Gherardus Sgrana de Ademaribus, & Farina Dom. Ardinghi Cante Dom. Tedaldini de

Guidalotti Dom. Roggerius Rossus de Adimaribus . & D. Terius de Vicedominis

## Expromissores pro Ghibellinis de Sextu Porte S. Petri.

Nutius Dom. Albizi de Galigaris Lapus Geri Rossi Gualterus de Burgo Tinaccius de Lastra Orlandinus Caponfacchi de Macciis Gianni Gratta de Macciis Bambus Ugonis del Borgo,& Simon de Abatibus Diaus Panziera de Galigaris D. Bocca de Abatis, & Lofterius Iuncte Bettus Filippi Bruni Mannus Iacopi Riccomanni Riccomannus Boni Riccomanni Gherardus Rossus de Caponfacchis, & Guidingus Sanguigni Iacobus Bonizi, & Spinellus Tani Bonizi Grifus de Portinacciis

Ciangus de Gavignano Nozinus Tiniofi de Borghefis Gesta q Geri Rubei Neri Lazzari , & D. Matheus Tedaldi Iudex Procurator Gherardi q. Lotteringhi de Boscolis Cioninus Moltoboni Dolce del Borgo Zardus del Borgo Simon Baldovini Tingus de Boscolis Segna Baroni Masus del Cresta Gerius Scolari Donati Cione Scolari Donati Nerius D. Durantis Abbatis Fantinus Salimanni, & Guccius Attaviani dictus Nebbia Lore Scaloris Donati

Alii extra Sextus in sponsione pro Guelfis.

Curfus Burgi Procurator Sinibaldi q. Burgi eius fratris, & Guicciardus Not. f. Melioris Procuratoris Dom. Ughi q. Dom. Alberti de Ricafole.

## Testes in dicta Sponsione.

Dom. Roggerius Gherarduccii Miles
Dom. Albertinus Malagaglie Iudex de Lucca
Dom. Lotterius Canonicus Florentinus
Ser Albertus Not, f. Viviani Cappellarii de Florentia
Dom. Vivianus della Cazza Priore S. Bartolomei de Floren;
Ser Benvenutus de Sexto Not.
Dom. Azzo Plebanus de Campi
Dom. Salvi Iudex q. Tucci pop. S. Felicitatis
Ser Puccius Not. q. Melioris (al. Meliorati) de dicto pop.
Ser Orlandus Ricchi de Settignano
Dom. Bartolomeus Grilli Iudex de Pifis
Ioannes q. Bonaguide populi S. Michel. Bertelde
Bindus q. Guicciardini pop. S. Nicolai
Ubertus Rainaldi de Pulcis

# Alii extra Sextus, & Testes, & Promissores pro Ghibellinis.

Dom. Rainuccius Prior de Castiglione Vallis Pese
Dom. Paganellus Plebanus Piscie Canonicus Lucanus
Dom. Rogerius Gherarduccii de Luca Miles, &
Dom. Albertinus Malagaglie de Luca Iudex
Dom. Lotterius Canonicus Florentinus
Dom. Guglielmus Canonicus Volateranus
Dom. Mezzolombardus Plebanus de Montesgradi Lucanae Diocesis
Ser Benvenutus Not. de Sexto
Dom. Vivianus della Cazza Prior S. Bartolomei de Floren.
Presbiter Albertus q. Sighieri de Podio Bonizi
Ubertus Rinaldi de Pulcis de Florentia
Dom. Rainuccius Clericus q. D. Corradi de Gangalandi
Ser Albertus f. Viviani Cappellari de Florentia Not.

## Omnes Testes.

Dom. Gualterone de Soldaneriis, & Procuratores
Simon de Abbatibus \_\_\_\_\_\_ } Procuratores
Dom. . . . . . Gherardi q. D. Lamberteschi de Lambertis, & F4

Frederici q. D. Mainetti Gualterotti de Gualterottis Ser Donatus Alberti Not. de Signa rogatus Ridolfus (al. Ridolfinus) q. Dom. Guilielmi de Signa Procurator Neri Ugolini Bucciafave Dom. Donatus de Caponfacchis Procurator Dom. Bernardi de Monte Rinaldi, & Dini q. Domini Tancredi Ser Ugulinus Note de Monte Rinaldi rogatus Petruccius Martini Saggine Procurator Meglini q. Longobardi de Quercetanis Ser Aldobrandinus (al. Aldobrandus) Nasi Not. rogatus -Ser Franciscus q. Altaleni de Pistorio, & - } Testes Ser Benvenutus Not. q. Uliverii de Sexto - } Tellinus q. Senzanomis de Infangatis Procurator Neri q. Neri Piccolini de Ubertis Ser Iacobus de Burgo S. Agate de Mucello Not. rog. J Dom. Simon. q. Dom. Bruni, & } de Brunelleschis Cambii Guidonis de Sommaria, & Chelli de Sommaria Tellini, five Turchiellini Marchi del Moro, & Puccii q. Dom. Gondi de Brunelleschis, & Niccolai q. Dom. Ginaccii, & Cecchi q. Scolaris de Scolaribus Ser Guido Bonromani de Burgo S. Laurentii Not. 10g 🕹 Cinus q. Sigoli pop. S. Niccolai Procurator Tieri q. Gierii de Cuona Ser Guido Vigorosi Not. de Campi rogatus Dom. Gualterone de Soldaneriis, & Procuratores Dom. Aldobrandinus de Migliorellis Dom. Pigelli Comitis de Gangalandi Duccii Amoniti Boni q. Guidi de Rabbufatis Ioannis Bonapace (al. Bonaparte) Burgensis Daniellis Schiatte q. Dom. Rainerii Iud. Banchi Giandonis Masnerii q. Dom. Aldobrandini de Ciprianis Guiccionis q. Boncambii de Agolantibus Guidalotti Bombarocci (al. Bombaronis) & Lupi

Lupi Ghilichi, & Totti Bonaiunte Cambiati Ser Sinibaldus Not. q. Petri rogatus -Tura q. Bonelle Procurator pop. S. Trinitatis — B. Bezzole (al. Bozzole) q. D. Filippi de Scholaribus Ser Guido q Bonagi rogatus Carrus q. Stoldi de Erris Procurator -Dom. Squarcialupi q. Dom. Gentilis de Soldaneriis Ser Ricordatus Iacobini de Mignana rogatus Corfus Bonaiunte de Boscholis Simon q. D. Rainerii Rustichi de Abbatibus Procurat. Dom. Rinieri Picchini fratris sui Ser Spineilus ( al. Spilliatus ) Aldobrandini Not. de Florentia rogatus Ser Rainerius de Luchese Not. rogat. Ser Benci Not. q. Buglietti Procurator Bernardonis q. Rainaldi de Monte de Scholaribus Ser Bartolus Gherardi de Lucignano rogatus Ser Dietaiuti Not. q Aiguani Pigli de Florentia test. Dom. Napoleon Comes de Mangone Dom. Guido q. Dom. Ubertini de Colle Carinus q. Ghiberti pop. S. Michaellis in Palchetto Ser Bancus Catenacci Not. pop. S. Remigii Dom. Configlius q. Oliverii de Cerchis Neri Attigliati (al. Attigliantis) pop. SS. Apostolorum .

§. IV. Atti feguiti dopo la detta Pace. Riformag. lib. 29. a 330. Cod. antico di S. Paol. a 150.

A Nno MCCLXXX. die feptimo Februarii, in Palatio Domini Tommafii Spiliati, & Vannis de Mozzis, Ghibellini dant fideiussores de pace servanda. Fideiussores autem sunt advenac.

Eist. anno, & die. În disto Palatio Guelsi dant sideiussores de pace servanda, inter quos de nostratibus reperitur Dom. Andreas Spiliati Canonicus Florentinus Dom. Papae Cappellanus. Gli uni, e gli altri si sono dati qui sopra. Dal nostro Zib. B. a 261. t. e segg. Lib. cit. 29. a 338.

Anno MCCLXXX. Nomi di quelli, che fecero pace.

#### Guelfi.

De vj. Ultrarni.

D. Lapus Tofus de FreGhinus, &
Guiduccius de Cavalcantibus
Chiavicella de Tigliamochis
Goccia Dom. Ugolini
Mari D. Roggeri
D. Guccius del Boccaccio
Simon Gerii de Ricco

De vj. Burgi.

D. Iannottus de Iandonatis
Rogerinus D. Adimari
D. Ugo Altoviti Iud.
Lottus de Ardinghis
D. Banchus Struffaldi
Primeranus q. Spinelli de
Mofciano
D. Carfagninus de Bosticis
Iandonatus D. Rodulfi Iandonati
D. Bianchus D. Scolai de
Cavalcantibus
Tanuccius de Bostichis

De vj. S. Pancratii.

Sinibaldus Mainetti D Rogerius Tornaquin**ci** D. Albertus Leonis D. Gentile Tornaquinci Gerardus Ventraia Ridolfus D. Gherardi Guidi D. Adimari D. Albizi Trinciavelli Lapus Girolami

De vj. Porte Domus.

D. Ghigus
D. Cante del Baschiera
D. Bernardus del Sasso della
Tosa
Mari de Aliis
Carus Alliuzzi de Alliis
Scolarius de Medicis
Russolus de Russolis
Marchese q. Russici Iudicis
D. Catalanus de Galgano
Bonaiunta de Medicis
Uguccius de Caldaia
D. Donatus D. Alberti Ristori

De vj. S. Petri Scheradii .

D. Iambertus D. Tegliai D. Schiatta Bianchi, & Bertinus D. Ghianni Schicchi de Cavalcantibus D. Monte del Bagno Doffus q. Alberti del Iudice Doffus D. Gherardi De vi. Porte S. Petri.

D. Martellus D. Donati, & D. Buofus de Donatis D. Mannus D. Bindi Ala-

Giugnius de Giugnis
D. Goccia D. Fuligni
D. Lotterius D. Gianni de
Ademariis
Donatuccius D. Donati

Ubertini

## Ghibellini .

D. Gerius. D. Catellus. & Lapus Clericus de Comitibus de Gangalandi
Bianci q. D. Tancredi, & Corfinus D. Guidi de Monte

Rinaldi

manni

Spinellus, & Neri de Radda

Cante de Lucolena

Rodulfus Dom. Aldebrandi de Petroio

D. Vezzofus Rucchus Grifonis de Fighino Biancardus, Ioannes, & Ciupus Dom. Sinibaldi

Baldus Dom. Squarcialupi

Bindus, & Ciupus Dom. Brancaleonis

Cione, & Branca Dom. Filippi Lippus Dom. Bernardi de Scolaribus

Dom. Tignosus, & Mula de Soldaneriis

Ciprianus Arnoldi, & Lapus Bonore de Ciprianis

Dom. Angelus Fogliarini Rodignus Arrighetti Cofe

Cresci Dom. Folchetti Lapus Guillelmini Filippi

Bindus de Campi fil. Filippi

Pesce de Cappiardis

Gaddus Dom. Bernardi

Dinus Cecchi, &

Dom. Donatus Dom. Leonis

Bartolomeus eius filius

Rainerius Dom. Ormanni, & Caruccius Dom. Stoldi de

Caponfacchis Fighus, & Porcellus D. Ginazzii

Lippus Ghiandonis de Brunelleschis

Guittus Baruccii

Stoldus Donzelli de Castillione

Ubaldinus, Tanus, & Rimbottus de Cuona Gerius, Salvaticus, Nerius Brunellini Schiarta Dom. Albizi Pelavillani Baldus Dom. Bernardini de Monte Rinaldi Ciolus de Somaia Gaddus Bombeni Masus Ricevuti Struffaldi Puccius Scianchatus de Galigariis Lottus Bonmartini Baldus Not, q. Petri Bonanni, & Aldobrandinus Tisi de Campi

# Lib. cit. 29. a 340. Cod. ant. a 150. Zib. B. a 262.

Pod. anno die xvij. Februarii. Promissio facta a Comuni Florentiae de Pace predicta servanda. Actum in Palatio de Mozzis.

D. Gherardinus D. Confilius de Cerchis. D. Gentile, & D. Ricoverus Folcus Ricoveri Marcus Struffaldi Bindus Galligarii Naddus qui dicitur Razzante, & Arrigus q. Oderici Renaldi Iunta Iannini de 6. Burgi Lambertus del Antella de 6. Scher. Charinus q. Ghiberti pop. S. Michaellisin Palchetto Ser Biancus Catenaccii Notar, populi S. Remigii

# Lib. cit. 29. a 241. Zib. B. e Cod. ant. ivi, e fegg.

Od. anno die 27. Februarii. Actum in dicto Palatio de Mozzis. Promissio facta per Comites de dicta Pace servanda.

Ab-

Abbate Boninfegne de Obriachis
D. Tignofus q. D. Soldanerii de Soldaneriis
Belfraduccius q. Rinuccii de Belfredellis
Tellinus q. Senzanomis de Infangatis
Dom. Tomasius Spigliati
Dom. Gualterone de Soldaneriis
Ser Roggerius Not. q. Guidotti de Cignano
Michael Not. q. Bruni de Salto, &
Miglius q. Longobardi de Quercetanis

Teftes

Dom. Guido Novellus Dom. Guido Salvaticus Dom. Guido de Battifolle Dom. Guido de Romena

Dom. Aghinulfus eius frater

Dem. Napoleo Comes de Mangona. Urfus. Albertus, & Guido eius filii

Azzolinus f. D. Guillielmi Comitis de Mangona Iannes fil. q. Chiariffimi Aghinetti de Florentia Procurator

D. Guidonis de Mutiliana q. D. Comitis Tegrini D. Guido, D. Ubertus, D. Ciupus fratres q. D. Guidonis Pazzi

D. Ubertus Spiovanatus q. D. Rainerii de Pazzis, &

D. Ubertinus eius frater

Ciapotta quond. Dom. Ugerii de Pazzis Neri eius frater Capernellus fil. Dom. Ubaldini de Pila

Ugolinus de Filiccione eius frater

Don. Ugolinus de Senno

Dom. Comes Alexander de Mangone, &

Necius, & Albertus eius filii.

Fideiussorum nomina pro predictis. Ex lib. cit. a 342.

Dom. Stoldus Iacoppi de Rubeis

Dom. Simon Donati

Dom. Bertus q. Rainerii Frescobaldi

Dom. Bonaccursus, & D. Roggerius Rossus q. D. Bellincionis de Adimaribus

Dom. Riccardus fil. Dom. Tomasii Spilliati

Dom. Aldebrandinus Megliorelli

Dom. Fornainus de Pulcis

Dois

Dom. Rossus de la Tosa

Dom. Fantone Fornarii Dom. Benghi de Bondelmontibus

Dom. Bettaccius de Cavalcantibus

Dom. Cherarduccius q. Dom. Aldobrandini

Dom. Ubertus q. Dom. Lotterii de Adimaribus

Gherardus Guidalotti

Pazzinus q. Dom. Iacobi de Pazzis

Dom. Iacobus Guerii

Dom. Catalanus de Gagliano

Bertuccius de Nerlis, &

Dom. Bindus fil. Dom. Bonaccursi Qui omnes sunt de Florentia.

Dom. Gherardus q. Dom. Clerici Tebalducci

Dom. Iambertus q. Dom. Tegliai de Cavalcantibus

Dom. Corlus fil. Dom Simonis Donati

Dom. Gherarduccius q. Dom. Aldebrandini Manni

Guido q. Dom. Cavalcantis

Ruggerinus Minerbetti

Lapus Rossius q. Dom. Ducci

Dom. Ademaris q. Dom. Ioannis Bernardi

Dom. Donatus q. Dom. Leonis de Caponfacchis

Dom. Angelus Fogliarini

Dom. Neri Picchinus de Abbatibus

Dom. Rocha q. Schiatte

Dom. Gualterone q Clarissimi de Soldaneriis

Abate Boninsegne de Ebriachis

Rainerius q. Ormanni de Caponfacchis

Guido de Somaria

Marchus fil. Michaelis populi S. Fridiani

Dom. Teglia de Bondelmontibus

Dom. Fantone de Fornario

Donatuccius q. Donati de Donatis

Dom. Gianni Buonaguide

Dom. Nerius Bardi de Bardis

Dom. Bindellus q. Teghiuzzi de Adimaribus

Dom. Cardinalis Tornaquinci

Bettinus q. Dom. Ioannis de Cavalcantibus

Teghia q. Neri Frescobaldi Cante q. Andreae Diedi

Nuccius q. Cacciacontis

Chiarus q. Rainerii pop. S. Lucie, &

Taddus q. Venturae

Dom. Bocca q. Schiattae de Abbatibus

Dom. Bindus q. Dom. Bonaccursi de Adimaribus

Dom. Neri q. Ubertini Gavillae

Dom. Arrighus q. Dom. Gottifredi de la Tofa

Dom. Cante del Baschiera della Tosa

Dom. Baldus q. Dom. Marsoppini de la Tosa

Dom. Neri q. Dom. Guerrieri de Giandonatis

Dom. Bindus del Baschiera della Tosa

Simon q. Dom. Rainerii de Abbatibus

Cante q. Andree populi S. Lucie Bettuccius q. Dom. Bellincionis

Dom. Rossus Bondelmontis

Dom. Teglia de Bondelmontibus

Dom. Forese fil. Dom Bonaccursi

Dom, Rossus de la Tosa

Dom. Filippus q. Cionis de Gherardinis

Dom. Tribaldus } q. Dom. Guerrerii de Iandonatis

Lippus q. Dom. Pegolotti de Gherardinis

Dom. Arrigus q. Dom. Gottifredi de la Tosa Lapus q. Dom. Diedi Mainerii

Gerius Salvaticus q. Gherardi Grifii

Lapus q. Geri Rubei

Dom. Gherardus q. Dom. Tegliai de Bondelmontibus

Dom Neri Bordelle D. Arriguccii de Arrigucciis

Dom. Tegliaius q. Dom. Gentilis de Bondelmontibus Dom. Rainerius q. Dom. Rainerii Rustici de Abbatibus

Dom. Ioannes Bonaguide de Bardis

Dom. Stoldus Rainerii Frescobaldi

Dom. Ponzardus de Pulcis

Dom. Paniccia q. Tani de Frescobaldis

Dom. Nerlus Dom. Gherardi Nerli

Teglia q. Neri de Frescobaldis

Dom. Nerius q. Dom. Bardi de Bardis

Persus q. Mainerii Bellicozzi

Vanni q. Dom. Gherardi

Lotterius q. Sinibaldi de Quercetanis

Nepus q. Cionis de Bardis

Dom.

Dom. Bonaccurfus, & Dom. Roggerius — } q. D. Bellincionis de Adimaribus Gherardus q. Dom. Guidalotti
Dom. Ubertus q. Rainerii de Frescobaldis.

Lib. cit. a 334. Cod. ant. di S. Paol. a 151.

EOdem anno Die vij Martii. Promissio facta per Procuratores, & Sindicos Artium Civitatis Florentie coram Dom. Legato de pace servanda.

Forese q. Albizi Alonis Sindicus Artis Lane Ser Rainerius Dini della Painera rogat. Ubertinus Cervellini Not. Sindicus Artis Iudicum, & Notariorum

Arrigus q. Manetti Paradisi Sindicus Artis Mercatorum Porte S. Marie

Andreas Bonfigliuoli Sindicus Artis Medicorum, & Spetialiorum

Ser Berlingherius Becchi de Uzano rogat.

Lapus f. q. Pratesis Sindicus Artis Beccariorum Orlandinus Mareschalcus q Baldovini Sindicus Artis Fabrorum

Cervus del Forese Sindicus Artis Calzolariorum Guccius Salvini Sindicus Artis Pelipariorum.

S. V. Atti seguiti immediatamente dopo la detta Pace, ed in ratificazione della medesima, cavati dal MS. di S. Paolino intitolato Memorie Storiche della Città di Firenze, Vol. A. a 291. e segg.

#### Anno MCCLXXX.

A L nome di Dio amen. Anno mille dugento ottanta a di 7. di Febraio indictione octava anno terzo Niccolao 3.º orfino prefente me notalo & Mess. Rinuccio priore di castiglione di Val di pesa Vescovado di Firenze. Mess. Paganello piovano della pieve di pefcia & Canonico di Lucca. Mess. Ruggieri di Gherarduccio Cavaliere & Mess. Albertino Malagaglia da lucca testimoni rogati.

Mess. Stoldo di Iacopo de' Rossi
Mess. Lotteringo di Mess. Sguazza
Maffia di Spinello Accolti

doltrarno

Simone Acciaiuoli
Aldobrandino Bellincioni
Fiorenzino d'Ardingo di Neri Attigliati
Coppo Ciampani
Aghinolfo di Filippo Ridolfi

che fono del fexto di Borgo

Item decto Anno mese e luogo adi 20 del decto mese di febraio presente Mess. Rinuccio da Castiglione priore di Valdipesa Vescovado di Firenze, Prete Cambio rectore della chiesa di S. Maria da Pagnana di decto Vescovado, & Francesco da Celliere notaio di Pistoia testimoni rogati.

Mess. Iacopo Petriboni Mess. Octo de' Botticini Vinta Tortofini Mari da Mosciano Iacobo Ghifegli Corticcione de' Bostichi Cante di Berto Cavalcanti Betto del Biccho (forse del Ricco) Rinieri della Piaza Maroffo Gianfigliazzi Senno di Rinuccio del Forefe Bruno d' Alberto del Bruno Vanni de' Corbizi Vanni di Tone Importuni Ciapo di Bonafede Nigri

Mels. Sozo Giandonati Mels. Uguccione Bondelmonti

Nello d'Arrighetto Doni
Banco Gualfreducci
Ghinoccio di Cafaggio
Stefano di Bonaiuto di Puccio
Vanni Angelotti
Cino Dietaiuti della Badessa
Meo di Feo Acciaiuoli
Vinta di Caccia Longobardi
Falco di Lottieri
Marsilio d'Ardingo Attiglianti
Cambio del Malesoglie da
Cambiata
Geri Paganetti
Ugo Aldobrandini

E quali tutti fono del fexto di Borgo.

Item Mess. Foglia Tornaquinci Corfo Villanuzzi Ammannato di Prospero Donato di Bilencho Durello de Mazinghi Dinozo di Giandonato Albizo di Mess. Fuligno Tieri di Mess. Fuligno Lando nipote di Ricciardo Cheppia Puccio da Furli Girolamo de' Girolami

Forese di Albizo Aglioni Alberto d' Ottinello Trincia di Mess Davizo Dino di Gherardino Gianni Rinaldo & d. Cambio Ciecho Ridolfi (1) Puccio di Manetto Tornaquinci Albizo d' Orlando Puccio di Mefs. Ardingo Vettorino di Cambio Mompi Manetto Compagni Caroccio de Cantori I quali tutti fono del fexto di Sambrancazio.

Item Mess. Forese di Bonaccorfo Adimari Mess. Lamberto di Mess. Abate Rustichi Mess. Iacopino del Pozo Mefs. Migliore degli Abati Mess. Bernardo Grugoli Rinieri Lottifredi del Pozo Prochuratore del padre, come dalla prochura feripta di mano di Notaio infrascripto vidi pienamente contenersi. Finiguerra di Diodato Corfo di Carno (o Carro)

Benzi de' Ricci Fano di Guido da Micciole Alberto di Mess. Rinieri Soldani Francesco di Boninsegna ' Andrea di Guido de' Ricci Bernardo di Mess. Manfredi Benzo di Maruccio Orafo Spina Ucellini Davizzo de' Davizzi Vieri nipote di Davanzato di Baldino Neri di Lottifredi del Pozo Zato di Passavante

I quali tutti sono del sexto di Porta Sampiero. Item Mess. Lencio di Uberto Lei Francesco da Fiesole Martello Fabro Iacopo da Cresta Baldinotto di Dono Pepo d' Ugolotto degli Agli Dino di Mess. Sevolo degli Arrigucci

Folco di Buonaccorto Nepo di Mess. Iacopo da Cerreto Ugolino da Coldaia Pipino di Buonaccorfo del Forefe Cianga Solomei Conforti

de' Frescobaldi. E quali tutti fono del fexto di Duomo.

Item

(1) Sono di quelli del Ponte.

Item detto anno mese Indictione & luogo & adì 20. di detto mesc E sopradetti tutti & ciaschuno di Firenze presenti. Principalmente per loro medetimi & come prochuratori di coloro di cui fono procuratori certificati per me notato infrafcritto coxi di tutte le infrafcripte cofe come di tutte & ciaschune cose che si contengono nello strumento della pace della Cipta di Firenze & distretto e per Mess Bardo Ammirati & Mess. Iacopo Angelotti di Ragione amaestrati Sindachi & Procuratori della Cipta di Firenze e della parte & univertita & massa de Guelfi della decta Cipta & distretto dell una parte: Et Mefs, Benzolino di Mefs. Benzola & Mefs. Lottieri di Mess. Arrigo da Varlungo di Ragione admaestrati Sindachi & procuratori della parte & universita de Ghibellini di fuori della Cipta & distretto predetti: Et d alchuni speziali huomini d'essa parte dell'altra parte facta insieme tra il predetto Comune universita & parte & huomini d esse: Et certificati di tutti & ciascuno Capitolo comandamenti diffinitioni & otdini che si contengono nella fentenza data per il Reverendissimo Padre & Signore Frate Latino d Oitia & Vescovo Velletrense Legato della Sedia Apostolica' sopra alla pace della Cipta & distretto predeito. Tutti & ciascuno di loro in tutto a prieghi de predetti Sindachi de Guelfi' o d alcuno di loro ancora in suo proprio e privato nome Promissiono & convennono al discreto huomo Mess. Bartholomeo Archidiacono di Vicenza & a me Notaio infrascripto pe l predetto Signore Legato del Signore Papa & la Chiesa Romana: Et per tutti coloro a quali sappartiene apparterra o potrassi appartenere per solenni stipulazioni riceventi di fare & curare rimosso ogni inganno & frodo che il Comune predetto & la parte univerfita & massa de Guelfi predetti della Cipta di Firenze e distretto: Et gli huomini di epso Comune parte universita & massa predetta la pace fatta pe soprascripti Mess. Bardo Admirati & Mess. Iacopo Angelotti in loro nome & del Comune: Et della parte universita & massa de Guelfi predetti & degli uomini d'epfo Comune parte universita & massa data & conceduta a soprascripti Mess. Benzolino di Mess. Benzola & a Mess. Lottieri da Varlungo riceventi in loro nome & della parte & univer-G 2

fita de Ghibellini della detta Cipta & distretto & degli huomini d epsa parte & universita: Et similmente faccenti Et ancora la remissione di tutte e ciaschune ingiurie offese danni & excessi & malificii a predetti Comune parte & universita de Guelfi & agli huomini di esso Comune parte & universita facte & date facta & conceduta pe detti Mess. Bardo & Mess. Iacopo predecti a Mess. Benzolino & Mess. Lottieri riceventi pel modo detto di fopra: Et tutte & ciascune cose che nella derta fentenzia & Instrumento di pace del detto Sig. Legato di mano di me Notaio infrascripto chiaramente si contengono · aranno ferme rate & grate: Et quelle atterranno & observeranno & in alcuna coxa non contrafaranno' o mancheranno per qualunque ragione'o cagione per se'o per altri & che se per laventura il Comune la parte & universita & massa de Guelsi predetti, o gli huomini di epfo Comune parte università & massa de Guelfi predetti agli huomini di eplo Comune parte univerlita & massa per alcuno tempo contro alle predette cose venissino facessino o mancassino nelle predette cose' o alcuna di epfe: Et come detto e' non observeranno e foprafcripti tutti & ciafcuno di loro in tutto in loro nome propio & procuratore nome detto di fopra' promissiono & convennono al soprascripto Mess. Bartholomeo & a me Notaio infrascripto riceventi & stipulanti pe soprascripti Sig. Legato & Sig. Papa & per la Chiefa Romana & per tutti coloro a quali s appartiene o appar-tenere fi possa di dare & pagare cinquantamila marche di buono & puro ariento cioe la meta del detto alla Camera del detto Signore Papa e della Chiesa Romana. L altra meta alla detta parte & universita de Ghibellini & agli nomini dessa parte & universita observanti' o vero a quali la pace fussi rotta & non observata. Si veramente che alcuno de predetti pagante la quantita detta agli altri fieno liberati e non fieno tenuti a pagare. Per le quali tutte cose curare fare & observare & mandare ad execuzione tutti & ciascheduni nel nome detto di fopra al detto Mess. Bartholomeo & a me Notaio infrafecipto come di fopra stipulanti obligorono loro & loro heredi & beni mobili & imobili presenti & futuri in nome di pegno & di ypoteca fotto la pena della quantita predetra: Et di rifare e danni & le spese della lite & fuori della Lite: Et pagata la pena o no' nondimeno tutte le predette cose rimanghino nella sua fermezza. Rinunzianti in tutte queste cose al beneficio della nuova Constituzione de Mallevadori al privilegio del Foro del Dolomalo' alla condizione sine causa alla zione in fatto alla nuova & alla vecchia Constituzione de due detti del Divo Adriano: Et al beneficio del Divo Adriano: Et a ogni aiuto & benisicio di ragione canonica & Civile Municipale o vero di consuetudine pel quale se delle predette cose' o alcuna d esse si potessino in alcuno modo scusare. Queste cose fatte sono in Firenze nel Palagio di Mess. Tommaxo Spigliati & Vanni de Mozzi presenti

& Testimoni soprascripti rogati.

Nota che quando si fece questa conventione per cagione che i Guelfi che erano nella Cipta & temevano e capi de Ghibellini si prese intra loro detto modo che e capi di detti Ghibellini per dua anni restassino di fuori in que luoghi dove dal Papa fussino ordinati: Et gli altri tornassino liberamente & per sichurta dell'observanza di questo esso Pontefice volse piu Castella nelle mani oltre al sopraddetto obbrigo. Oltra di questo ordino la riforma della Cipta & aggiunse in fra loro molti parentadi & restituzioni di bent' annullando e spegnendo le condepnagioni publiche de i Ghibellini · le quali tutte cofe furon fatte per la ndustria d'epso Pontesize per le mani di detto Legato: Et furono di grandissimo frutto aiutato dalle condizione della Cipta per le molte inimicizio particulari che si trovavano infra e medesimi Guelfi non fanza spavento della Cipta non si potendo la loro rabbia raffrenare.

Perche nel detto ricordo della pace non fono feripti tutti e mallevadori, pero di nuovo fi feriveranno acciocche e s'abbi notizia degli uomini che in epfa intervennono cominciando in prima nella parte de Ghibellini, che fodarono, e furono mallevadori.

Sono parte di quelli da noi già riportati di fopra; c segue

Tutti e soproscripti (Ghibellini) di Firenze per G 3

loro e per cui sono procuratori di cio che si contiene nel Registro della pace della Cipta & distretto di Firenze a priego di Mess. Benzolo di Mess. Benzola & di Mess. Lottieri da Varlungo Giudici Sindachi & prochuratori per loro & della universita de Ghibellini. Et di Mess. Iacomo d'Angelotto e di Mess. Bardo Admirati Sindachi & prochuratori della universita de Guelsi pe i detti Ghibellini & loro universita stettono mallevadori & feciono pace &c. & promissono non venire centro alla pena di cinquantamila marche d'argento.

Segue la ferie de' Mallevadori de' Guelfi, che sono già inseriti ne' soprascritti riportati da noi; e poi segue

Tutti e sopradetti (Guelfi) di Firenze per loro medesimi & coloro che sono prochuratori per loro & per coloro di cui sono prochuratori stanno Mallevadori per tutti e Guelsi & per tutta la universita de Guelsi 'Che la detta pace satta & cio che si contiene nella sentenzia data observeranno &c. alla pena di cinquantamila marche d ariento &c. l una meta da essere data alla Camera del Papa & l altra meta alla universita de Ghibellini &c.

Fatte furono le dette carte nel palazzo di Mess. Tommavo Spigliati: Et di Vanni de Mozzi presenti e Testimoni sopradetti &c.

Et io Buonamore da Corella del Vescovado di Lucca Notaio publico delle predette cose tutte fui rogato &c.

Guelfi num. 384. intra quali fono Cavalieri 71. & fei

Iurisconsulti.

Ghibellini num. 362. intra quali sono 25. Cavalieri

& nove lurisconfulti.

Somma num. 746. intra quali mallevadori fi nomina Ser Brunetto Latini & Ser Benci Buglietti

> Nella Parte Ghibellina Kavalieri Aureati A dì 3. di Gennaio 1280.

Mess Bernardo, & degli Ami-Mess. Gianni — dei S. Piero Scheraggio Mess. Guido da Colle ———

Mess.

Mess. Gualterone Soldanieri - Borgo.

Mess. Aldobrandino Megliorelli - S. Prancazio.

Mess. Bocca degli Abati - S. Piero Scheraggio.

Mess. Iacopino del Mula - Borgo.

Mess. Giannuccio Soldanieri - Sesto Sampiero

Mefs. Bernardo Mangioni Mefs. Piero Ciprian: \_\_\_\_\_ } S. Prancazio

Mess. Gherardo di Mess. Lambertescho Lamberti

Mess. Donato Caponsacchi

Mess. Bernardo da Monterinaldi

Mess. Simone di Mess Bruno de' Brunelléschi

Mess. Pigello de' Conti di Gangalandi

Mess. Bozza di Mess. Filippo degli Scholari

Mess. Sarnalupo di Mess. Gentile Soldanieri

Mess. Neri di Mess. Rinieri degli Abati detto Mess. Neri Pichino

Mess. Simone degli Abati

Mess. Benzolo di Mess. Benzola

Mess. Lottoringo da Varlungo

Mess. Iacopo d' Angelotto

Mess. Bardo Admirati

Mess. Cante da Pulicciano

Mess. Tedice o vero Mess. Maffeo Tedaldi.

#### Kavalieri Aureati della Massa de' Guelsi.

Mess. Neri de' Bardi - Oltrarno

Mess, Rinaldo Malespine

Mess. Tommaxo dell'Accordo > S. Piero Scheraggio

Mess. Ruggieri da Cuona

Mess. Iacopo Petribuoni - Borgo

Mess. Foglia Tornaquinci - S. Prancazio Mess. Forese di Mess. Buonaccorso Adimari-

Mess. Lamberto di Mess. Abate Bustichi

Mess. Iacopino del Pazzo

Mess. Migliore degli Abati

Mess. Bernardo Gruzzoli

Mess. Lenzo Uberti

Mess. Iacobo da Cerreto - Porta di Duomo

Mels. Roffo Buondelmonti - Borgo G 4

Mels.

Porzampiero

Mess. Taddeo Donati -Mess. Ruberto Adimari Mess. Cianfa de' Donati Mess. Talano di Mess. Pepo Adimari > Porta di Duomo Mess. Neri Bandella Mess. Buonagiunta Benevieni Mess. Stoldo di Iacomo de' Rossi - Oltrarno Mess. Lotteringo di Mess. Gualza Mess. Strozza Giandonati Mess. Uguccione Buondelmonti Mess. Cardinale Tornaquinci. Et suoi discendenti furono detti Cardinali, che di poi furono exuli stati in Arezzo più tempo & negli anni 1500, ne era uno in Ungheria stato presso a Mattia Rege in gran credito e da Sisto offertogli e'l Cappello lo rinunzio. Mess. Bindo Baschiera della Tosa degli Anghioni - Duomo Mess. Chirico 7 d'Uguiccione de' Pazzi - Porta di Mess. Giachinotto Duomo Mefs. Pazzo -Mess. Oddo Altoviti -Mess Leone Acciaiuoli — } Mess. Lapo Valenti Cavalcanti Mess. Cante di Mess. Bernardo Cavalcanti Mess. Pazzo Bostichi -Samprancazio Mess. Gherardino Malespini Mess. Manetto Spini - Sesto di Borgo Mess. Manetto Scali Mess. Ugo Scali Sesto di Borgo. Mess. Gianni Rinieri Mess. Lapo Mess. Lotto di Mess. Filippo Gherardini - S. Piero Scher. Mess. Bottaccio Cavalcanti Mels. Simone di Donato Donati Mess. Biondello Teghianza (al Teghiozza ) Adi- Duomo Mess. Cipriano Tornaquinci - S. Prancazio Mess. Mari del Beccuto Mess. Rosso della Tosa \_ } Porta di Duomo Mess. Tommaxo Spigliati de Mozzi Mess. Giovanni Buonaguidi Mess. Lambertino di Ghino Frescobaldi

Mess.

Mess. Paniccia Frescobaldi Mess. Cante de' Cerchi — Oltrarno Mess. Bellicozzo Manieri Mess. Catelano di Davizzo Catelani — Duomo

Mess. Lotteringo di Ugolino de' Rossi

Mels. Dolce di Benghi

Mess. Lapo del Boccaccio
Mess. Lapo Buonigliuoli — } Oltrarno
Mess. Daniele Buonigliuoli — }

Mess. Ponzardo de Pulci Scheraggio Mess. Rosso di Mess. Attaviano Gherardini Scheraggio

Mess. Benghi Buondelmonti — Mess. Fortebraccio Bostichi

Mess. Spinello Gianfigliazzi
Mess. Teghia Buondelmonti

Mess. Ridolfo Giandonati

Mess. Gherardo Gianni Adimari

Mess. Lotto degli Agli Ser Brunetto Latini

Mess Ruggieri Cosso degli Adimari

Mess. Tieri Visdomini

Mess. Ugo di Mess. Alberto da Ricasoli.

#### Giurisconsulti Ghibellini.

Mess. Spinello di Uguccione Daini - Duomo

Mess. Filippo Spinelli - Oltrarno

Mess. Angelieri de' Marsilj - Sampiero

Mess. Iacopo da Rignano

Mess. Masseo di Taldo Tedaldi.

#### Guelfi.

Mess. Rustico di Mess. Orlandino

Mes. Giotto Botticini — Borgo

Mess. Dogino \_ } Duomo

Nota. Quando si fece quella pace su con condizione che circa a sessanta Famiglie Ghibelline piu nobili & persone elette che rimanessino di fuori della Cipta o su rimesso el caso loro nell'arbitrio del Pontesse e

che Lui dessi loro e confini intorno a Roma come li paresse. Oltre alle predette coxe su aggiunto che alcune Castella presso alla Cipta di Firenze sossimo nelle mani del Pontesice e la Santita sua sussi quella che per due anni proximi avessi a dare el magistrato alla Repubblica Fiorentina a suo piacimento come serive Leonardo Aretino nel Terzo della Istoria & su ordinato el Magistrato di otto Guelsi & sei Ghibellini che stessio due mesi per volta e stettono dalle Caxe della Badia e secionsi le abbracciate di centocinquanta per parte abbracciati insieme.

Dal lib. delle Riform. 26. a 268. Zib. B. a 295.

A Nno MCCLXXX. Inditione IX. die XXVI. Februarii Florentie Finis facta Communi Florentie de quicquid petere potuisset pro Instrumentis pacis facte inter Guelfos, & Ghibellinos, Magister Bonamore de Corelia, olim Notarius Fratris Latini Legati Apostolici, pro salario sex Instrumentorum lib. 136. slor. parvor. de quibus habuit octuaginta florenos auri pro 33. solidis quolibet computato.

Bonus Not. olim Iannis de Ugnano, & Testes

Ser Rogerius rogatus.

# Num. X. per la stessa Rubrica cliii.

Nomi de' xiv. Buoni Uomini, e de' Savi, che fostennero successivamente per due anni il nuovo governo di Firenze stabilito nella Pace dal Cardinale Latino: dal Quinterno senza Coverta delle Consulte al tempo de' xiv. Buoni Uomini del 1281. e 1282. nelle Riform. riportati nel nostro Zibald. A. a 263. tergo, e segg. e Cod. ant. a 174. e segg.

Nita pace inter Guelfos, & Ghibellinos Civitatis Florentiae D. Raynaldus de Ursinis Cardinalis Latinus nuncupatus Romanae Ecclesiae Legatus ad bonum & pacificum statum Reipublicae ex utraque partecreavit Quattordecim viros, qui Rempublicam gubernarent: dictique fuerunt Quatuordecim Boni Viri.

#### SAPIENTES ET XIV. BONI VIRI. a I.

| Dom. Chiarus (al. Chiannes) de Gottolis Ultrar.                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Lissius Dom. Stoldi                                                 |
| Arrigus de Pulcis                                                   |
| Tile de Balneo > Scher.                                             |
| Cinus Aliotti Cavolini                                              |
| Dom. Leone de Acciaiolis — ?                                        |
| Dom. Leone de Acciaiolis — } Burg.                                  |
| Lapus Guillielmi Filippi — } Pancr. Rainaldus Roggerii de Pilliis } |
| Rainaldus Roggerii de Pilliis 3 Fanct.                              |
| Nepus Dom. Fastelli - 3 Domus                                       |
| Nepus Dom. Fastelli — } Domus                                       |
|                                                                     |

Giugnus de Giugnis — }
Neri Brunellini — }
Dom. Leurius de Leis
Bernardus Rubei Fornarii
D. Adimare D. Bernardi de Adimaribus
Maffeus Pitti
Bindus de Canigianis
Mannuccius Palmerini
Girolamus de Girolamis
Ciolus de Abatibus

Squittinati per essere de' xiv. che non ottennero.

Dom. Lapus filius Tinghi Guidonis Rainucci. Guelf.
Lapus de Zoga fil. Nerii
D. Lotteringus Pegolotti
Ugolinus Palmerii
Dom. Lapus Buonfigliuoli
Fantonus Bernardi Mallii
Dom. Rodulfus Pullienfis
Tuccius Guicciardini
Angiolinus Buoninfegne
Cinus de Malliis

#### XIV. VIRI ELECTI.

Vulpes de Canigianis } Guelfi Ultrar. Manettus Benincale — 5 Mangia Rubei delle Botte, Ghibel. Andreas Bonfilioli - } Guelfi Ghibertus Chiarissimi S. P. Scher. Tingus Bonifatii Marsilii, Ghibel. Arrigus Marcovaldi Burgi Albizzus del Bene -Dom. Ubertinus dello Strozza Bernardus Manfredi Dom. Confilius Rustici Iudex Ciaius del Barone Passa Finiguerre Por. S. Petri Ser

```
Ser Parifcius Rustici, pro sextu Scher.
    Officialis
Ugolinus Beniviene, pro fextu Ultrarni
                                         Sindici Capita-
                                          nei pop. electi
Salvus Chiari, pro fextu Pancr.
                                          per Dom. xiv.
Cione Moltobuoni, pro Por. S. Petri
Dom. Ugo Altoviti Iud. pro Burgo
D. Andreas de Cerreto Iudex, pro Domo-1
Dom. Chiarus de Pazzis -
Dom. Iohannes Bonaguide
                               Confultores
Dom. Marsilius de Vecchis
                           l feu Arringatores
Lapus Rinuccini
Dom. Nerlus de Nerlis
Dom. Foresius Dom. Bonaccursii
Doni. Cardinale de Tornaquincis
                                           Arringatores
Dom. Giambertus de Cavalcantibus
Dom. Stoldus Iacoppi
Dom. Tiniofus de Soldaneriis
Ghinus Davanzi
Lapus Aimerii
Goccia de Nerlis
Maffeus Pitti
                             Arringatores
Bindus de Canigianis
Riccomannus Carri
Ser Carradore Not.
Maffius Spinelli
Dom. Albizzus Corbinelli
                                Arringatores
Dom. Bonaccurfus Lifei
Gaddus Dom. Bianchi :
```

### DD. XIV. VIRI MENSE APRIL. MCCLXXXII.

```
Geri Iuliani
Borgus Bonfioli
Amadore Gualterotti
Ser Bindus Vernaccii
Spinellus Girolami
Ubertus Capitanei
Gaddus Bombenis
Calenzanus Dom. Uguccionis
Borgo
```

Dom.

#### IIO MONUMENTI.

Dom. Actavianus Guillielmi Cione (al. Leone) Villanucci Pancr.

Sinibaldus Marabottini Strinati Domus

Ruffolus de Ruffolis — Por. S. Petri
Gherardus de Caponfacchis — Por. S. Petri
Ciapus Cavalcantis

Dom. Oddo Altoviti
Dom. Biancus Struffaldi
Cenni Buontaccorde
Dom. Leone de Acciaiolis
Dom. Corfus D. Simonis de Donatis—

## Num. XI. per la detta Rubrica cliii.

Memorie dell' Infigne Monastero, e Chiesa di S. Maria Novella.

## Avvertimento sopra le seguenti Memorie.

" IL grande, fontuofo, ed eccellente edifizio del Mo-" I nastero, e della Chiesa nuova di S. Maria Novella " fondata, come dice, con tutti gli altri Storici, il ", nostro Autore, dal Cardinale Latino in quell' anno " stesso, che e' fu a Firenze a stabilire la pace, di cui ", finora abbiamo recati i documenti principali, c' invita ,, a produrne al pubblico tutte quelle ricordanze, che " ci troviamo avere tra mano. Questa è una delle mag-" giori Chiese, che si ammirino nella nostra Città, ed " una delle tre fondate da' nostri buoni Fiorentini in quel " fecolo; e fono il Duomo, o vogliam dire S. Maria " del Fiore, che fu l'ultima, S. Croce, che fu la se-" conda, e questa, che in ordine di tempo fu la pri-" ma, e che nell' eccellenza dell' architettura, e di " tutti gli annessi non la cede certamente all'altre. Di " essa parla diffusamente il celebre P. Richa nel Tomo III. " per fette lunghe Lezioni, producendo molti monu-", menti sì della vecchia, e piccola, e della nuova, e " magnifica Chiesa, come del grandioso, e vago Mo-" nastero ad essa unito. Più ne potrà dire certamente " un crudito, e dotto Figliuolo di quel medefimo Con-" vento, che da molto tempo ci fa desiderare la storia ", ragionata di tanti uomini infigni della Religione di "S. Domenico, che quello hanno decorato, e renduto " viepiù celebre. Noi spigoleremo solamente quello, " che per la tanta copia di cofe grandi è stato negli-" gentato dal primo, e forse non sarà curato dal secon,, do; ma che non lascerà di effere e piacevole, e fors' an,, che utile a' veri amatori della storia patria, che talora
,, nel solo, e semplice ritrovamento di un antico nome
,, o di persona, o di cosa acquistano gran lume, onde
,, quella illustrare viemaggiormente. Ecco dunque quan,, to abbiamo ricavato da' soli MSS, che abbiamo presso
,, di noi.,,

S. I. Estratti di alcune donazioni, e vendite fatte in diversi tempi alla Chiesa vecchia, e nuova di S. Maria Novella, cavati dall' Archivio di essa, e riportati nel nostro Zibaldone A. a 212. e segg.

An. MCV. Lucatio figliuolo di Ildizza, & Italia fua donna donano alla Chiefa di S. Maria Novella un pezzo di terra posto rasente il Cimiterio della detta Chiesa. Figliuoli di Ugone di Andrea, & Gasdia figliuola del Caza confinanti.

MCCLII. Renuccio Rettore di S. Paolo insieme con li fuoi Canonici vendono un pezzo di terra a' Frati di S. Maria Novella posto nel popolo di S. Paolo confinato i dalla Chiesa di S. Maria Novella 2. Niccolana moglie già di Tornaquinci del Pecora 3. uomini del Borgo di S. Paolo 4. Testa figliuolo già del Buono Testimoni Masconico, e Buonascede Frati della Penitenza, Cambio f. di Compagno, Giovanni f. di Bencivenni Rogato nel Chiostro della Chiesa di S. Paolo per mano di Ser Aldobrandino di Cambio Not.

Meís. Francesco Vescovo di Firenze da licenza al Priore, e Canonici di S. Paolo di vendere un pezzolino di terra di panora 21. a' Frati di S. Maria Novella posto in sulla via nuova infra S. Sisto, e Mugnone. Cione di Mess. Ruggerino Minerbetti, e Lippo di Pagno dello Strozza testimoni al Contratto, e Ser Oddo Benincasa ne su rogato. (Questa via nuova eggi si chiama la via del Sole con-

ciossiachè l'altre due che da Mugnone arrivavano a S. Sisto, l'una Borgo di S. Pancrazio, l'altra la via delle Belle donne allora si diceva. Correva allora Mugnone su per la Piazza nuova di S. Maria Novella, ed eravi un Ponte.)

MCCLXXII. Marchefe di Ricco Baldi vende a' Frati di S. Maria Novella un pezzo di terra di staiora..... con casolare, ed orto posto in Borgo nuovo (oggi detto Gualsonda) confinato 1. Via. 2. Muri della Chiesa di S. Maria Novella. a 3. Migliore detto Lore f. di Ristoro. a 4. Baldanza f. di Bernardo, e Ricovero f. di Guido. Testimoni al Contratto Silimanno Converso f. già di Bertalotto, e Corso di Martino. Ser Marchese di Riccobaldo da Leccio Not. regat.

Dallo spoglio dell' Archivio generale di vari Notai. Ex primo quinterno Imbreviaturarum 10. f. Benghi Bonfilioli de Cantapecchis a 16. Zibal. A. a 17.

MCCXCI. Nicholaus Papa IIII. praecepit Priori, & sub Priori S. Mariae Novellae de Florentia, ut restituant bona omnia nobilis viri Dom. Stephani de Columna olim Provinciae Romandiolae Rectoris, quae Reverendus Pater Dominus B. Archiepiscopus Ravennas penes vos fecit deponi. Barduccio de Canigianis, & Maro D. Ianni Ridolfi Mercatoribus Florentinis de societate Canigianorum. Data Urbe veteri 5. Kalend, Aprilis Pontificatus sui anno 4.º Fr. Rinerius dictus Grecus Subprior S. Mariae Novellae.

Dal Lib. de' Configli delle Rifor. fegn. E. a 133. presso il Borghini Spogli Cod. 45. Cl. xxv1. della Magl.

MCCXCV. Si donano a' Frati di S. Maria Novella per edificare la Chiefa lire 1200, ed a' Frati di S. Spirito lire 400. E fimile limofina fi trova data ancora nell' anno 1297. al lib. G. a 69. e nell' anno 1298. al lib. I. a 86.

11

Dall' Imbreviature di Ser Matteo Biliotti a 101. Zibald. fudd. a 13. tergo.

MCCXCV. Masinus de Maccis populi S. Michaelis in Orto in fuo testamento reliquit lib. 10. pauperibus. In subsidium Terrae Sanctae lib. 10. Operi S. Reparatae fol. 40. Ecclesiae S. Bartoli de Corso sol. 50. Plebi de Remulo fol. 20. S. Donato de Turri fol. 20. S. Mariae de Rignalla fol. 20. S. Marie de Compiobbio fol. 20. Sore Lifabettae de Monticellis con-Sanguineae lib. 10. Operi Ecclesiae S. Crucis Fratrum Minorum fol. 40. Operi Fratrum Praedicatorum San-Stae Mariae Novellae sol. 40. Operi Ecclesiae Fratrum del Carmine fol. 40. Bellae famulae suae fol. 100. Bartolo filio suo naturali dimidia praedii communis inter se & Caponsaccum fratrem suum positi in populo S. Romoli in Villa Magna in Villa de Monte Acuto D. Ioannae forori fuae . Caponfaccum fratrem fuum ex utroque parentem haeredem instituit.

### Del suddetto Cantapecchi. Zib. cit. a 29. ter.

MCCXCVI. Domina Tinga vidua uxor q. Lapi Bonaguidae de Bardis, & filia q. Tinghi della Tedesca populi S. Fridiani fecit suum nuncupativum testamentum consensu, & preambula .... Tisinghi q. Benghi della Tedesca populi S, Fridiani nepotis Mundualdi fui: reliquit fol. 10. - Baldo filio naturali Lapi viri sui. Et reliquit solidos 40. ponendos super altare Ecclesiae S Mariae supra Arnum, in qua elegit funus & sepolturam. Item reliquit societati dictae Ecclesiae solidos quadraginta. Îtem Operae Sanctae Crucis folidos quadraginta. Item reliquit super altare maiori S. Crucis folidos fexaginta pro missis canendis. Operae S. Reparatae folidos viginti. Operae S. Mariae Novellae folidos decem . Irem fuper altare dictae Ecclesiae solidos xx. - Dominabus de Monticelli xxx. folidos. Dominabus de Ripoli fol. 10. Dominabus S. Dominici sol. 10. Fratribus S. Io. Baptistae sol. 10. Fratribus S. Mariae del Carmine

fol. x. Fratribus S. Spiritus fol. x. Hospitali S. Galli fol. x. Dominabus de Faventia fol. 20. Dominabus Convertitis fol. 5. Dominabus de Müris fol. 5. Dominabus de Reclusis de Cantignano fol. x. Dominabus S. Gherardi inter eas equaliter convertendos fol. 10. Fratri Accursio unum Mantellum bigelli. Hospitali del Bigallo sol. 5. Eremitis Fesularum inter eos pariter convertendos fol. x Super altare Sanctae Mariae de Servis fol. x. Presbytero Ugolino Rectori Ecclefiae S. Mariae Supra Arnum pro Missis cantandis sol. xx. Fratri Iosepho de S. Cruce Confesfori fuo fol- x. Pauperibus lib. 60. distribuendas per dictum Presbiterum Ugolinum, & D Mantem uxorem D. Iannis Bonaguidae de Bardis. Haeredem vero instituit Perozzum filium natum ex se & dicto Lapo q. viro suo, & si fine filiis decesserit substituit Benghum nepotem dictae Testatricis supradictum.

Mele Neri Tucci, & aliis Testibus.

Dall' Archivio di S. Maria Novella . Zib. A. a 213. e fegg.

MCCXCIX. Dom. Tessa uxor q. Micchi pop. S. Marie Novelle reliquit quedam bona posita in pop. S. Petri de Monticelli Fratribus S. Marie Novelle presentibus infrascriptis testibus, videlicet Buono Martini pop. S. Laurentii, Spiliato Benincase pop. S. Sepulchri de Monticellis, Cenni Buonaccossi, Nuccio Buoni pop. S. Marie Novelle.

Ser Guardo (così) Spadaccia Not. rogat.

MCCCIII. Dom. Tuccia Vestita f. quond. Fascie, & uxor quond. Nerii Aliotti de Ebriacis donat Fratribus S. Marie Novelle unum petium Terre positum iuxta corum ortum stariorum x. & medio infra hos sines, viam, & ortum, & Nerium Pieri Guardi. Quod petium terre emit a Bingerio q. Dom. Ugolini de Tornaquinciis, & Tutore Tieri Pupilli q. Marabottini de Tornaquinciis. Mundualdo Alberto del Bene Albizzi.

Ser Gherardo Spadaccia rogat.

MCCCXLVII. Mess. Ruggerino di Buoncambio Minerbetti pop. di S. Miniato fra le Torri nel tempo di sua vita usò fare ogn'anno nel giorno di S. Tommafo Martire una pietanza a' Frati e Capitolo di S. Maria Novella, e morendo lassò eredi Maso, e Cione fuoi figliuoli gravandoli nel fuo Testamento a fare ogn' anno la detta festa, e pietanza; ma ricusando poi li fuoi discendenti di effettuare la detta volontà, i Frati gli posero al Vescovado, e sotto di 15. d' Aprile 1347. in virtù del detto Legato ottennero sentenza, che condannò li Minerbetti a dover fare tal pietanza nella maniera che si fa sino oggi, & ad essa intervengono tutti quelli della detta Cafata.

MCCCXLVIII. Torinus Baldesis populi Sancti Pancratii condidit suum Testamentum, & reliquit libras mille, ut in Ecclesia Sancte Marie Novelle pingeretur tota historia Testamenti veteris, & Florenos tercentos auri pro faciendo porta maiori dicte Ecclesie, que respicit Plateam novam.

Fr. Iacopo Passavanti esecutore.

MCCCLXV. Actum in Episcopali Palatio coram Dom. Petro Epitcopo Florentino Delegato Apostolico, testibus Dom. Lapo de Castiglionchio Decretorum Do-&ore, Ser Matteo Gherardi Notaio, & D. Nerio de Corfinis Prepofito Florentino. Bartolus, & Smeraldus fratres filii Strozze de Strozzis nobiles Domicelli pop. S. Marie Ugonis, & nobilis mulier Dom. Diana quond. Iacobi Strozze de Strozzis, & filia quond. Dom. Lippi de Giambollariis presentaverunt Litteras Apostolicas ut cognoscerent an Fratres Dominicani corum habitu induissent Alexium filium fuum invite.

Ser Laurentio q. Ser Tani Nigi de Lutiano rogat. Fr. Giovanni di Giachinotto Giachinotti Priore

Fr. Iacopo Dietifalvi Suppriore

Fr. Ugo de Bardis Fr. Uberto Donati

Fr. Miniato Lapi

Fr. Domenico di Piero Naddi

Fr. Angelus Gand.

Fr. An-

Er. Angelo Adimari

Fr. Antonio Simonis

Fr. Giovanni Benci

Fr. Domenico Pantalconi

Fr. Michele de Guidalottis

Fr. Lodovico Peruzzi

Omnes Fratres S. Marie Novelle de Florentia donant Dom. Diane de Strozzis supradicte usufructum quarumdam rerum Fratris Alexii eius silii.

MCCCLXXVII. Dom Diana vidua uxor quond. Iacobi Strozze de Strozzis, & filia quond. Dominici Lippi de Giambollariis fuum condidit testamentum, & infra l'altre cose lasciò a Frate Alesso suo figliuolo, & alla Compagnia di S. Pietro Martire un Podere posto nel popolo della Pieve di S. Stefano in Pane confinato i da Giovanni & Iacopo di Bernardo Giambollai. 2 da Manfredi, Francesco, Bernardo, & Lionardo fratelli, e figliuoli di Domenico di Lippo Giambollai. Ugo di Domenico Vecchietti escutore.

Indulgenze concedute a chi fomministrasse limosine per la fabbrica della nuova Chiefa di S. Maria Novella, e prima di Onorio Papa IV.

MCCLXXXV. Honorius Episcopus servus servorum Dei. Universis Christisidelibus per Florentinam, Pistoriensem, & Aretinam Civitates dispersis salutem, &c. Quoniam, ut ait Apostolus, &c. Cum igitur sicut Dilecti filii Prior, & Conventus Fratrum Predicatorum Civitatis Florentie Nobis fignificare curarunt: ipsi Ecclesiam ibidem construere inceperint opere sumptuoso in qua divinis possint laudibus deservire, & ad ipstus confumationem operis fidelium subsidia sint eis plurimum opportuna, &c. Quadraginta dies de iniuncta sibi penitentia relaxamus presentibus post quinquennium minime valituris quas mitti per questuarios districtius inhibemus, eos si secus factum fuerit carere iuribus decernentes. Datum Rome apud S. Sabinam v. Nonas Maii Pontificatus nostri anno primo.

H 3

Altra simile di Fra Iacobo Vescovo di Firenze.

MCCLXXXVI. F. Jacobus de Ordine Predicatorum fols Dei, & Apostolice Sedis gratia Florentinus Episcopus universis Christisidelibus presentes Litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Quoniam, &c. Cum igitur dilecti in Christo Filii Prior, & Conventus FF. Predicator. de Florentia qui spretis mundanis illecebris elegerunt famulari Domino occasione voluntarie paupertatis opus grande inceperint, videlicet Ecclesiam construendam ad honorem gloriose Virginis Dei Genitricis Marie, & Beati Dominici Confessoris, nec ipsam cum ipsi pro vivendi necessitate mendicent complere possint nisi subventione Christisidelium compleatur, universitatem vestram rogamus, & hortamur in Domino in remissionem vobis peccaminum iniungentes quatenus de bonis vobis collatis a Domino pias ad hoc eleemofinas, & grata sublidia erogetis, ut per subventionem vestram opus inceptum consummari valeat, & vos per hec & alia, que Domino inspirante feceritis ad eterna possitis gaudia pervenire. Nos vero de Omnipotentis Dei misericordia, &c. omnibus vere penitentibus, & confessis qui manum porrexerint adiutricem quadraginta dies de iniuncta fibi penitentia misericorditer relaxamus. In quorum testimonium presentes Litteras sieri fecimus, & nostri sigilli munimine roborari. Datum Florentie S. Mariam Novellam duodecimo intrante Augusto fub anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo sesto Indictione quarta.

Il Sigillo del Vescovo viene così descritto dal Borghini, Spogli Cod. 45. Cl. xxvi. della Magliab. a 69.

Erant sculpte sex imagines circumscripto his Litteris Gruce premissa

H FRATRIS IACOBI DE ORDINE PREDIC, DEI GRATIA SPISCOPI FLORENTINI, §. II. Alcune elezioni antiche di Sepoltura nella Chiefa di S. Maria Novella, estratte dal suddetto Zibald. A. tra le Imbreviature di vari Notai, ivi a 113.

#### An. MCCC. o MCCCI.

Om. Tessa uxor quond. Giannis, vel Chianni de Anchionibus, & filia quond. Dom. Iannis de Tornaquincis petiit in Mundualdum Valorem Iacobi pop. S. Pauli, & suum fecit Testamentum in quo reliquit corpus suum sepeliendum in Ecclesia S. Marie Novelle. Pierus Manzuoli eius debitor. Dom. Ioanne Santuccie Dom. Lotti Bertaccii reclufe in Monasterio S. Dominici flor. 40. Heredes instituit Dom. Baldesem de Tornaquinciis fratrem suum, & Dom. Gentilem, & Giannem q. D. Teste nepotem suum, unumquemque in quarta parte unius domus, & filios Canghelli quond. Soldi in octava parte dicte domus, & filios quond. Dom. Lotti Bertaccie in alia octava parte. Presentibus testib. Donato Valoris, & Piero Grandonis pop. S. Michaelis Bertelde, & aliis.

Ser Bonaccursus Salvi Not. rogat.

MCCCIII. Ivi a 117. tergo. Bettinus q. Corsi Minerbetti eger condidit Testamentum, & sepulturam elegit in Ecclesia S. Marie Novelle. Reliquit Societati S. Marie Otti S. Michaelis ssor. 28. Dom. Lippe Pinzochere sil. q. Dom. Ruggerini, D. Ciole uxori Masi Dom. Ruggerini, Dom. Diane uxori Lapi Minerbetti, Dom. Diane sorori siue, Sorori simone recluse in Monasterio S. Dominici, Dom. Simone uxori sue, & Ioanne silie sue pro ea maritanda libras 500. ad storenos. Heredes instituit Lapum silium suum, & ventrem qua mulier erat pregna. Tutores reliquit Simonam uxorem suam, & Lapum fratrem suum.

Ser Bonaccurfus Salvi Not. rogat.

MCCCIII. Ivi. Galganus quond. Bartholomei de Becchis pop. S. Andree de Florentia eger corporis, fecit Testamentum, & corpus reliquit sepelliendum apud Ecclesiam S Marie Novelle. Pro funere reliquit libras 50. distribuendas per Coluccium, & Giacottum filios suos, & alias libras 100. distribuendas pauperibus Item reliquit Reverendo viro Dom. Simoni Rectori Ecclesie S. Andree Penitentiario suo, a quo fuorum peccatorum dixit penitentiam lib. 100. flor. pp. Item Dom. Marchigiane matri fue dotes fuas, videlicet libras 350. Pifanor. Et insuper ei legavit libras 101. dicte monete, quas reliquit eidem Domine, & Bru ..... fratri dicti Galgani, & filio dicte Dom. Marchigiane, & insuper omnes masseritias sue domus de Florentia, & usufructum omnium bonorum si steterit cum infrascriptis heredibus. Heredes instituit pro equis portionibus Coluccium, Giacottum, Giannem, Masinum, Lippum, & Bettum filios suos. Acta sunt hec omnia in domo Dom. Giannis Buiamontis posita in pop S Andree, in qua idem Testator iacebat presentibus Testibus, videlices

Dom, Gianne Buiamontis Berro Guidonis Sanne

Lando Pauli famulo dicti Dom. Giannis Ser Bonaccurius Salvi Not. rogat.

MCCCIV. Ivi a 120. Dom. Lippa uxor quond. Ioannis Dom. Filippi de Barberino petiir in Mundualdum Feum q. Cionis Dom. Ruggerini Minerbetti, & fuum condidit Testamentum, & voluit sepelliri in Ecclesia S. Marie Novelle induta vestimentis Domarum de penitentia. Fecit suas fideicommissas Dominam Bitam soceram suam uxorem quond. Dom. Filippi, & Dom. Calem matrem suam, & Dom. Lippam fil. q. Dom. Ruggerini Minerbetti, & Masum patrem suum in dimidia, & Ugolinum, Filippum, & Ghitam, filios suos in alia dimidia.

Ser Bonaccurfus Salvi Not. rogat.

MCCCV. Indict. tertia 4. Iunii (Zib. C. a 111.) Iacobus Iambollarius f. q.Ricevuti pop. S. Marie Ughi Testator

Infirmus lascia lire 200, f. p. da distribuirsi come appresso. Pe'l passaggio generale obremare in sussidio della Terra Santa lire 50. All' Opera di S. M. Novella sol. 100. di fior. p. e sopra l'altare di detta Chiesa lire 3. & un torchietto di libbre 4. Alle Donne del Monastero di S. Maria de Prato sol 20. Alle Donne di Faenza presso a Mugnone sol. 20. Allo Spedale di S. Gallo un letto di lire 15. Alle Donne del Monastero di S. Domenico fol. 20. A' Servi di S. Maria di Cafaggio lire 3. per le Messe, e un torchietto di lib. 4. Item Fratri Iacobo dicti Ordinis filio Bene del Nano lire 3. per una Cappa. Alle Donne Convertite sol. 20. Item sopra l'altare del nuovo luogo di Cafaggiuolo ubi moratur Masus nepos dicti Testatoris per una Pianeta sol. 100. fl. p. e lir. 3. per le Messe, ed un torchietto di lib. 4. Allo Spedale di S. Maria Nuova per un paio di Lenzuola, ed un copertoio lire 4. All' Opera di S. H. fol. 100. e per le Messe lire 3. ed un torchietto di lib 4. All' Opera di S. Reparata sol. 40. Alla Compagnia d' Orto S Michele per i poveri fol. 20. Alla Com-pagnia maggiore di S. Maria per i poveri fol. 100. A S. Maria degli Ughi per le Messe lire 3. ed un torchietto di lib. 4. Alle Donne del Monastero di Ripoli fol. 40. Alle Donne del Monastero di Monticelli fol. 20. Alle Donne del Monastero di S. Donato a Torri sol. 20. Item Lippe fil. q. Bene del Nano fol. 40. nepti Testatoris. Allo Spedale del Bigallo fol. 20. Del resto delle lire 200. volle si comprassi panno lino e lano per vesti, e camice per i poveri. Executores More q. Filippi Ricevuti, Presbiter Tommasius & Lapus q. Lippi f. Testatoris, Bindus f. Natalis dicti Lippi. Heredes instituti Lapus, Bernardus, & Dominicus f. q. dicti Lippi, Cilia, Simona, & Margherita f. q. dicti Lippi innupte, Dem. Nera uxor Castelli, Dom. Tessa uxor Fei Tedaldi, Dom. Monacha uxor Besis Carletti, Dom. Tessa uxor Gherardi Nardi f. q. dicti Lippi, Simona que Lucia vocabatur, & Taddea f. q. d. Lippi recluse in Monasterio de Ripolis. D. Bice vidua uxor q. dicti Lippi. Vuole effer sepolto appresso alla Chieta de S. MaS. Maria Novella, ed in sussidio delle mura di Firenze sol. 10. Actum Florentie in domo Testatoris in pop. S. Marie Ughi. Testes Dom. Ubertinus dello Strozza Iudex pop. dicti, Bonaiutus Solarius q. Bonaventure pop. S. Trinitatis, Vanninus Calzolarius q. Benvenuti pop. S. Marie Ughi, Duccius Pelliparius q. Credi pop. S. Laurentii, Bambus Pelliparius f. Arlotti dicti pop. Cambius Pezzarius f. Benci pop. S. Marie Novelle, & Mulettus Petri pop. S. Nicolai.

Ser Aldobrandinus q. Cambii Not rogat.

Ser Cambius dicti Ser Aldobrandini.

MCCCV. die 30. Iulii (Zib. A. a 123.) D. Diana uxor Lapi Minerbetti, & filia q. Pegolotti Ardinghi confensu viri sui fecit Codicillos, & corpus suum indutum habitu Dominarum de penitentia sepelliri iussit in Ecclesia S. Marie Novelle, & reliquit libras 60. distribuendas pauperibus, sicuti voluerint Dom. Lapa & Dom. Tessa sorores sue, & Dom. Ghesina silia sua. Actum in domo dicti Lapi in pop. S. Miniati inter Turres.

Ser Bonaccurfus Salvi Not. regat.

MCCCIX. Ivi a 147. tergo. Actum in pop. S. Marie Alberigi in domo infrascripti Taddei die 29. mensis Maii presentibus testib. Piero Landi de Aguglione, Gherardo Ser Barletti pop. S. Marie Alberici, Ioanne Caponis pop. S. Felicis in Piazza. Taddeus filius q. Dom. Buosi de Donatis existens in extremis, tamen fanus mente, & intellectu volens fue anime providere, & peccatis absolvi confessus fuit Fratri Primerano Ord. Predicatorum, & Presbitero Lapo Rectori Ecclesie S. Marie Alberici se damnificasse certos homines quos diccis Confessoribus nominavie in duabus domibus quas combustit, & volens pro remedio anime fue dicta damna reficere, & emendare dictus Taddeus, & Andreas eius filius paterna vi se obligaverunt reficere cui intererit omne damnum sub pena flor. 200. auri, & fideiussorem debiti dedit Giannem Bonaccursi pop. S. Marie Albesici. Item dictus Taddeus, & Andreas promiserunt

dictis Confessoribus solvere omnia legata olim sacta, & relicta per Dom. Buotum patrem dicti Taddei quando dictis Confessoribus videbitur. Item legavit habitationem, & alimenta in sua domo Dom. Ioanne sue uxori filie Cornacchini de Cornacchinis toto tempore, quo indigeret, & a dicto Cornacchinis toto tempore, quo indigeret, & a dicto Cornacchino non posser alimentari. Item dictus Taddeus in extremis existens, ut supra, iudicavit, & reliquit animam Omnipotenti Deo, & corpus suum sepelliendum apud Ecclesiam S. Marie Novelle de Florentia, & ibi Ecclesiasticam elegit sepulturam, presentibus item testibus Albizzo Cionis Venture, pop. S. Marie Novelle, & Nuto Massei pop. S. Iacobi de Magliano.

Ser Dolcebene Chiarissimi de S. Laurentio ad Viglia-

num Not. rogat.

§. III. Nomi di Uomini, e di Donne seppelliti in S. Maria Novella, tratti da un Libro di Cartapecora esistente nelle mani de' Frati di detta Chiesa. Li numeri che sono in margine denotano il giorno del mese nel quale surono seppelliti tirato il frego ad ogni giornata che si muta. Nel detto Zibald. a 190. coll' ordine che appresso.

#### GENNAIO.

Anni SEr Martino da Combiata pop. S. Marie Novelle fepolto primo Gennaio. a 1.

1364. Guido di Giovanni di Mess. Neri de Torna-

quin**ci** 

1392. Andreas Pieri pop. S. Lucie Omnium Sanctorum cum habitu.

1395. Bindus de Vecchiettis populi nostri.

1377. Dom. Lifa uxor Gregorii Picconis de Tornaquincis pop. S. Michaelis Bertelde.

2. 1337. Dom. Bilia de Bostichis uxor quond. Bernotti

de pop. S. Stefani. a 2.

1413. Ioannes Iacomini Dom. Tomme de Strozzis pop. S. Felicis in Piazza reliquit Conventui elcemosinam perpetuam.

1374. Dom. Niccolosa uxor Angeli Ioannis D. Tedicis de Adimaribus pop. S. Marie in Campo.

3. 1352. Ioannes Perozzi de Sassettis, 2 3.

1413. Ioannes Iacopini de Strozzis pop. S. Felicis in Piazza cum habitu, reliquit Conventui &c.

1333. Dom. Ghita uxor q. Dom. Andree de Bardis, & fil. Palle de Strozzis de pop. S.....

1 70. Dom. Margherita de Manfredis pop. S. Petri Bonconfigli cum habitu FF. Minorum quem portavit an. 60. & ultra.

4. 1345. Dom.... moglie di Nepo di Cecco Spina.

1336. Dom. Lora uxor Ioannis Petri Pizzicagnoli pop. S. Marie Novelle. a 4.

1352. Franciscus Gucci de Vicedominis pop. S. Marie de Campo.

1336. vel 1338. Dom .... f. q. Ser Geppi & uxor Ser Mattei de Licciano p. S. Mich. Vicedominorum.

5. 1314. Cecchus Mannelli. a 5.

1345. Uberto de' Giuochi.

1405. Zenobius de Agolantibus pop. S. Marie Novelle cum habitu Ordinis.

7. 1372. Dominicus Dom. Ciampoli de Cavalcantibus, cum habitu dicto. a 7.

3. .... Bindus de Maccis. a 8.

1357. Dom. Valore D. Pepi de Bondelmontibus.

1333. Dom. Tessa uxor quond. Nerli Bindi de Nerlis pop. S. Fridiani.

1383. D. Toanna de Guidalottis uxor q. Michaelis Nardi Merciarii pop. S. Marie maioris cum habitu.

9. 1337. Vanni fil. q. Dom. Vannis Gioia de Vicedominis pop. S. Michaelis Vicedominorum. a 9.

1373. Giovanni di Bartolo Agoraio pop. S. Laurentii.

1463. Alfonfo di Francesco Tornabuoni.

1336. Dom. Picchina uxor quond. Dolce de Sommaia pop. S. Lucie.

1379. Doni. Bice uxor q. Duti Costi (al. Dati Chesti)

pop. S. Pauli cum habitu Ordinis.

- 10. 1335. Nerozzius Mei de Cocchis pop. Sancte Trinitatis.a 10.
  - 1337. Dom. Aldruda uxor quond. Mass Aldobrandini de pop. S. Marie Novelle.
  - 1383. Dom. Tommafa uxor Alexandri de Alleis pop. S. Marie Maioris cum habitu Ordinis.
- 11. 1333. Vanni di Vante Rimbaldesi pop. S. Pauli . a 11.
  - 1343. Naddo (al. Nardo) di Cenni Oricellai.
  - 1365. Iacobus Silvestri de Ricciis pop. S. Petri Celorum cum habitu Ordinis.
  - 1397. Remigius Andree de Rondinellis pop. S. Lauren.
  - 1380. Dom. Gemma uxor Niccolai de Guafconibus pop S. Laurentii cum habitu Ordinis.
- 12. 1331. Vanni Ducci pop S. Marie Novelle.
- 13. 1372. Tommafo Lapi, five Laki pop. S. Pauli cum habitu Ordinis. a 13.
  - 1405. Oddus Dom. Mainardi de Cavalcantibus allatus è Viterbio, cum habitu dicto.
  - 1383. Dom. Ermellina uxor Bartoli Niccolai de Cocchis cum habitu dicto.
  - 1386. (al. 1396) Dom. Zebarna (al. Tebaina) uxor Gualterotti Dietifalvi pop. S. Andree.
  - 1372. Dom. Lifa uxor Laurentii pop. S. Felicis cum habitu Ordinis.
- 14. 1369. D. Ludovicus de Ciccionibus de S. Miniate Blasius Dom. Rodulsi de Ciccionibus distis

Ser Philippus Lazzarini de Bonromeis Nardus de Marsignana Antonius Filippi Magagnini Ser Nicolaus Ser Salvi Toannes Guiduccini

Omnes de S.Miniate al Todesco mortui cum sanguine.

1314. Dom. Ghifola uxor q.Bindi Barucci de pop. S. ... 1345. Dom. Francisca uxor Albizzi de Rigalettis pop.

S. Michaelis Vicedominorum.

1380. Gualterottus Boccaccii de Brunelleschis pop. S. Leonis cum habitu.

1235, Dom. Tana de Bocchis, o Rocchis pop. S. Mar-

gherite vestita S. Marie Novelle.

La Lisa, che stava in Gualfonda sepulta est cum habitu fecit testamentum manu Ser Antonii Calcalandi, dimifit heredem Hofpitalem S.Galli & dictum Hospitale tenetur facere cantare, & facere piatantiam in Conventu Conventui in perpetuum.

16. 1326. Chinus Aringhieri pop. S. Marie Novelle. 1355. (vel 1345.) Castellus Lippi Beccuti pop. S. Marie Maioris.

17. 1381. (vel 1385.) Dom. Georgius Dom. Francisci de Scalis pop. S. Trinitatis cum fanguine. 1386. Paulus Soldini pop. S. Marie Novelle.

1381. Dom. Agnola pauper pop S. Lucie.

1355. Magistro Bonaventura de Sexto p. S. M. Novel.

1356. Rosso Buonomini.

1386. Simone Calzolaio pop. S Benedicti cum habitu Ordinis.

1386. Dom. Piera uxor Bartoli Burci pop. S. Laurentii cum habitu.

19. 1381. Cefar Gherardi de Iochis popt S. Margherite cum habitu. a 19.

1383. Nofrius Pagnozzi de Tornaquincis, & Dom. Ghita uxor Dom. Niccolai de Tornaquinciis, mortui Pist. tempore pestis, & allata corpora die 19. Ianuarii 1383.

20, 1378. Bancus Malateste de Cavalcantibus pop. S. Marie sup. Portam, cum habitu. a 20.

1378. Doni. Cilia uxor Ioannis Ristori Niccoli pop. S. Laurentii, cum habitu.

1335. Procaccius Dom.... de Alferiis pop. d. p. 2 21.

1335. Dom. Iohanna de Iochis pop. S. Margherite .

1335. Dom. Tana uxor olim Lapi Cambi Speziale pop. S.....

1335. Dom..... uxor Pasquini Fabri.

1377. Dom. Filippa uxor Uberti Marchi de Strozzis pop. S. Pancratii, cum habitu.

1405. Dom. Constantia Pinzochera f. Iuliani Lippi pop. S. Marie Novelle.

22. 1335. Ioannes de Gallis pop. S. Marie Novelle. a 22. 1369. Dom. Margherita de Alfanis pop. S. Reparate,

cum habitu.

1372. Dom Iacopa uxor Dominici Francisci Burghi cum habitu.

1386. Andreas Vinatterius de Mucello cum habitu Ordinis, pop. S. Marie Novelle.

1382. Dom. Iohanna uxor Bartolomei Rinieri Gherardini pop. S. M. in Campo cum habitu Ordinis .

23. 1333. Dom. Bartola uxor quond. Ciangherini de Beccanugis pop. S. Michaelis Bertelde.

1370. Dom. Bona uxor Simonis, & mater F. Andree Simonis de pop. nostro cum hab. Ordinis.

1386. Laurentius Bartoli Senfale pop. S. Pancratii.

24. 1340. Ioannes Bonfantini pop. S. Laurentii. a 24.

1336. Dom. Lifa fil. quond. Cionis Buera, & uxor..... de Galigariis pop. S. Marie Novelle.

1345. D. Lippa uxor Francisci Cicalini p. S. Margher.

1387. Dom. Lifa uxor Dini Iacobi del Pecora pop. S. Salvatoris . a 25.

25. 1336. Calvanus de Bostichis.

1340. Bartholus Sarto pop. nostri.

1335. Dom. Bandecca uxor quond. Ioannis Gherardini pop. S. Michaelis Bertelde.

1382. Dom. Francisca uxor Cionellini de Cavalcantibus

pop. S. Simonis cum habitu

1384. Dom. Isabetta Stefani Stefani, & uxor Alexandri pop. S. Trinitatis cum habitu Ordinis.

1387. Dom. Piera uxor Leonardi Dominici del Materaffa pop. S. Marie Novelle.

26. 1339. Dom. Bice de Bisdominis pop. S. Michaelis de Bisdominis.

1345. vel 1355. Lucia uxor Iacobi Betti pop. S. Lauren.

1353. Dom. Bartolomea uxor Angeli de Canto pop. S. Laurentii, a 26.

27. 1351. Francesco di Mess. Ciampolo de Cavalcantibus cum habitu.

1277. Tommaso del Ricco pop. S. Pancratii .

1345. Dom. Francisca uxor Ghighi del Benchiari pop. S. Trinitatis.

Lapi pop. S. Miniati inter Turres.

1301. (al. 1373.) Dom. Bartola uxor Niccolai Cinghetti populi S. Marie Novelle . a 28.

28. 1372. vel 1377. Romeus Maringhi pop. S. Laurentii.

r378. Manfredus Dominici de Giambollariis pop. Sanchi Michaelis Bertelde cum habity.

1386. Iohannes Zampe de Tornaquinciis p. S. Pancrat.

1385. Tomas Guardi Regatterius pop. S. Laurentii.

29. 1379. Petrus Anibaldi de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.

1340. Dom. Gardina populi nostri.

1360. Dom. Villana uxor Rossi Petri pop. S. Felicitatis, claruit miraculis,

1360. Dom. Margherita moglie di Roffello de' Strozzi pop. S. Pancrazio. 1380. Dom. Domenica uxor Simonis Cionelli p. S.Laurentii, cum habitu Ordinis.

1380. D Tana uxor Bernardi, & mater D. Iacobi del Biada pop. S. Marie Novelle cum habitu Ord.

1380. Dom. Dea fil. D. Buofi de Donatis pop. S. Pancratii de Vestitis.

30. 1377. Ser Iohannes Fantonis pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.

1335. Dom. Tessa de Soldaneriis pop. S. Pancratii.

1372. Dom. Gentile uxor quond. Simonis de Leccio pop S. Laurentii cum habitu.

1372. Dom. Francisca uxor Lotti Coppoli pop. S. Maric Novelle.

31. 1336. Segninus Baldesi de pop. nostro.

1369. (al. 1396) Ser Dietifeci Ser Michaelis de pop. SS. Apostolorum cum habitu Ordinis.

1374. (al.1389.) Vinci Ferrarius pop. S. Marie Novelle cum habiru.

#### FEBRAIO.

- cum habitu Ordinis.
  - 1339. Piero di Ser Martino da Combiati pop. S. Marie Novelle.
  - 1353. Angelo dal Canto pop. S. Laurentii.
  - 1436. Franciscus ..... de Tornabuonis (al. de Tornaquincis.)
  - 1337. Dom. Nora fil. q. Buccii Dom. Iacobi de Iudis de Vestiris S. M. Novelle pop. S. Pauli.
- 1386 Ioannes Fetti Magister Lapidum pop. S. Marie Novelle.
  - 1387. Bandinus Biadaiuolus pop. S. Pauli cum habitu.
  - 1333. al. 1331. D. Clara fil. q. Bonaventure Dati de Luca, & uxor Vannis Afquini pop. S. Stefani in Ponte.
  - 1356. 01336. Dom. Catalina uxor Dominici Cecchi.
  - Tom. 1X. 1

- 1373. Dom. Niccolofa uxor Vinci Ferrarii de pop. nostro cum habitu Ord. Pinzocherarum.
- 1374. Dom. Catharina uxor Michelis Noddi Pellicciarii pop S. Pauli.
- 1380. Dom. Simona uxor Pafquini Telli Fabri pop. S. Pauli cum habitu Pinzocherarum.
- 1382. Dom. Piera uxor Dom Henrici de Cambionibus de Prato cum habitu.
- 1387. Dom. Piera Socrus Lapaccini pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 3. 1333. Parens f. quond. Salvini de Armatis pop. S. Marie Maioris.
  - 1339. al. 1340. Tignofus Gualteronis de Maccis pop. S. Bartolome: del Corfo.
  - 1374. Pace Cini Coreggiarius pop. S. Marie Novelle fepellitus in Cemeterio inferiori cum habitu Ordinis.
  - 1371. Dom. Simona uxor Francisci Pezzari de pop. nostro, cum habitu Ordinis.
- 4. 1374..... f. Pacis Cini Coreggiarii de pop. S. M. Novelle in fepultura patris.
  - 1377. Dom. Rota avuncula Fr. Iacobi Banchi pop. S. Michaelis Vicedominor cum hab. Ordinis.
  - 1386. Niccolaus Bartoli Burci pop. S. Laurentii.
  - 1358. Dom. Simona di Cenni Giotti Pinzochera pop. S. Marie Novelle
  - 1359. Dom. Filippa moglie di Iacopo Setaiuolo pop. S. Marie Novelle.
- 5. 1339. al. 1333. Dom. Tancia de Donatis uxor q. Palle D. Iacobi de Strozzis p. S. Miniati inter Turres.
  - 1380. Dom. Niccolofa uxor Francisci Masi Cicalini (al. Cecchini) pop. S. Petri Celorum cum hab.
- 7. 1337. Duti fil. q. Chesti pop. S. Pauli cum hab. Ord.
  - 1383. Dominicus Lapi Dom. Falconi pop. S. Trinitatis cum habitu.
  - 1407. al. 1417. Ioannes.... de Tosinghis cum habitu Ordinis die 7. Februarii.

1335. Maffia Pinzochera pop. S. Trinitatis.

1357. Dom. Bartolomea uxor Niccolai Andree Betti.

1374. D. Margherita Lippi Molendinarii p. S. Pauli.

8. 1388. Lucas de Guidalettis pop. S. Marie Maioris cum habitu Ordinis.

1337. Dom. Gemma uxor quond. Betti de Minerbettis pop. S. Pancratii.

- 1372. Dom. Zenobia uxor Cantis Mattei Reginaldi pop. S. Marie Maioris.
- 1363. al. 345. Francelco di Ser Martino da Combiata pop. S. Marie Novelle.

1331. Dom. Lippa uxor quond. Vannis Ducci pop. S Marie Novelle.

5 Warie Novelle.

- 1346. Dom. Lagia uxor Fei Dom. Tedaldi de Tefinghis.
- 1325. Mari Calandrini, al. Orlandini de pop.....
   1378. Dom. Vanna uxor Naddi Tavernarii pop. San&i Pauli cum habitu.
- 11. 1362. Tommas de Arcangelis pop. S. Pancratii.
- 2. 1374. Minias de Biancuccio fepellitus cum habitu Difciplinatorum S. Nicolai, pop. S. M. Novelle.

1317. Dom Telda de Ricciis.

- 13. 1387. Bongianni Puccii Spetiarius pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1387. Ubertus Benvenuti pop. S. Felicis fepellitus honorifice cum habitu Ordinis S. Dominici

1387. Dom. Gemma uxor Pauli pop. S. Pauli.

- 1373. Dom. Meliora uxor olim Lucini de pop. S. Michaelis Berteldi cum habitu Ordinis.
- 1378. Dom. Dea uxor Francisci Boccii pop. S. Andree.
- 14. 1372. Donatus Berti de Signa pop. S. Pauli cum habitu Ordinis.
  - 1334. al. 1333. Bernardus Michaelis Corazzarii de pop. S.....

1377. Franciscus de Arrigucciis Capitaneus Partis Guelfe, pop. S. Leonis.

1386. Ioannes Finiguerre pop. S. Pauli cum hab. Ord.

1333. Dom. Puccia uxor quon. Alexii Stamaiuoli pop. S. Marie Novelle.

1334. Dom. Ghetta uxor quon. Nerii de Castroveteri pop. S. Trinitatis

1355. Dom. Labe uxor Iacobi Alberti p. S. Pancratii.

1387. Dom. Mattea uxor quon. Ammannati Tecchini pop. S. Marie Novelle.

15. 1325. Rusticus Ricoveri pop. S. Laurentii.

1327. al. 1337. Nutus Ferrarius pop. S. M. Novelle.

1360. Niccolaus de Pantaleonibus.

1326. Dom. Labe uxor q. Orlandini de pop.....

1310. Dom. Tana uxor quond. Niccolai Stracciabende pop. S. Pancratii.

.... D. Ghita foror Fr. Simonis (al. Guidonis) Salvi.

1374. Dom. Gemma uxor Ioannis del Zampa de Tornaquincis cum habitu Pinzocher.

1384. Dom. Lifa uxor q. Bartoli Magistri pop. S. M. Novelle cum habitu Ordinis.

1377. Dom. Gafdia uxor Giachetti de Mancinis pop. S. Pancratii.

16. 1340. Piero di Ceffo de Beccanugiis pop. S. Michaelis Bertelde. a 23.

1345. Zenobius fil. Dom. Baruccii pop. S. Laurentii. 1383. Dom. Margherita donna d'Amerigo da Som-

maia pop. S. Laurentii.

17. 1334. Dom. Mannuccia de Villanuzzis Vestita nostra, pop. S. Pancratii.

1380. Dom. Lapa uxor Ser Iustini Notarii p. S. Pauli.

1382. Dom. Piera uxor Icannis Laurentii Cimatoris dicti pop. a 24.

18. 1333. Dom. Bice uxor quond. Lapi delle Brache de Medicis pop. S. Salvatoris

1377. Dom.... & mater Fr. Octaviani Stefani Fratris nostri.

- 1382. Dom. Lapa de Agliottis Pinzochera pop. S. Michaelis Vicedominorum.
- 19. 1333. Ottinellus Compagni pop. S. Marie Novelle.
- 20. 1335. Dom. Pina uxor q. Ammannati de Beccanugiis pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1367. Dom. Bartolomea uxor Andree de Riccis pop. S. Marie Alberici cum habitu.
- 21. 1333. Dom. Labe uxor quond. Ioannis filii Cofe de Rinaldis pop. S. Leonis.
  - 1382. Dom. Antonia uxor Dini Iacobi del Pecora pop. S. Salvatoris cum habitu Ordinis.
- 22. 1343. Dom. Zucchera madre di Ciore del Buono pop. S. Pauli.
  - 1382. Duccius Ioannis de Uzzano pop. S. Laurentii.
  - 1386. D. Neroccia de Mangiadoribus de S. Miniate uxor D. Lamberti de Comitibus de Collegalli cum habitu Ordinis.
  - 1372. Dom. Zachella uxor Francisci con l'Abito pop. di S. Maria Novella.
  - 1404. D. Mattea uxor q. D. Cristofani de Riccis pop...
- 23. 1324. Dom. Selvaggia uxor quond. Bencivenni Chiavaiuoli pop. S. M. Novelle.
  - 24. 1339. al. 1340. loannes Lotti Benvenuti p. S. M. Nov.
    - 1415. Andreas Maffei pop. S. Laurentii cum habitu.
    - 1345. Dom. Decca uxor Pacini pop. S. Laurentii.
- 25. 1336. Dom. Isabella uxor Petri de Villanuzzis pop-S. Pancratii.
- 26. 1358. Piero di Iacopo di Mezzo pop. di S. Paolo.
  - 1413. Pierus Ioannis de Tornaquincis pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1345. Dom. Ioanna uxor Cardinozzi de S. Cafciano, & filia Bonaccii de Guafconibus.

# MONUMENTI.

27. 1371. Dom. Francesca uxor Simonis del Pecora pop. S. Christofori.

1345. Pierus Ser Philippi pop. S. Trinitatis.

29. 1339. Dom Gafdina uxor Baldi de Borghis pop. S. M. Novelle.

### MARZO.

1. 1333. Azzus de Bostichis.

Fr. Ioannes Cafanova Hispanus Ordinis Predicator. Presbiter Cardinalis Tituli S. Xisti obiit Florentie, & sepuitus in Ecclesia S. Marie Novelle Kal. Martii 1436. (aggiunto di mana moderna.)

1349. al. 1339. Andrea di Mess. Vieri de' Cerchi

pop. S. Romuli.

1355. Laurentius Pizzicagnolo pop. S. Petri Bon Con-

1379. Paulus Gori de Strozzis pop. S. Marie Ugonis. 1358. Maria Lisa moglie che su di Matteo di Simo-

ne Orlandi pop. S. Marie Novelle.

1380. Dom. Bartolomea foror Ser Pauli Riccoldi pop. S. Laurentii.

1413. Dom. Filippa populi nostri cum habitu.

2. 1384. Cenni Segne pop. S. M. Novelle cum habitu Ordinis.

1361. Maria Lapa figliuola già di Mess. Francesco Scali pop. S. Marie Novelle.

1374. Dom. Bartola foror Petri de Pantaleonibus pop. S. Trinitatis cum habitu Pinzocherarum.

3. 1355. Dom. Labe uxor Federighi de Sassetti.

1357. Bartolomeo di Ser Neri pop. S. Michaelis Vicedominorum.

..... Dom. Letta uxor Bonaccurfi de Pindacolis ( al. Prandocolis) pop. S. Lucie Omnium Sanctorum cum habitu.

4. 1336. Feus (al. Teus) Lapi pop. Sancte Marie Novelle. a 32.

1340. Dom. Dea ( ul. Tea ) de Corbizzis pop. S. Marie Nepotecole.

1345. Benina foror Vozzi Vestita nostra.

1362. al. 1360. Dom. Lifabetta uxor Dini Riftorini pop. S. Pauli.

5. 1340. al 1338. Dom. Marabottinus de Tornaquinciis pop. S Pancratii.

1394. al. 1397. Pierozzus Francisci della Luna pop.

S. Donari cum habitu.

1373. Dom. Margarita uxor di Maso Boratelli de pop. S. Marie in Campidoglio. a 33.

5. 1334, Cecchus Spina de pop. S. Ruffilli.

1336. Ugo Configli Ughi pop. S. M. Novelle . 1357. Albizzus Dominici de Guidalottis cum habitu .

1340. (vel 1339.) Dom. Pera de Omodei de populo Omnium Sanctorum.

1356. Iacopo di Neri Ardinghi pop. S. Andree.
 1384. Dom. Petra quond. uxor Bonti Sacchi pop.
 S. Marie Maioris cum habitu.

8. 1340. (vel 1339.) Ser Guido di Ser Lotto da Quinto pop. S. Laurentii.

1343. Betto di Mess. Francesco de' Brunelleschi cum

habitu.

1343. Iacopo di Ceffo di Beccanugi.

1342. Andrea Ughi Tavernaio pop. S. Lucie.

1356. Ugolino di Nardo Oricellai pop. S. Pancratii. 1369. Baldo di Lapaccio degli Adimari pop. S. Michaelis in Palchetto cum habitu. Fuit nepos

Fratris Pagani de S. Maria Novella.

1383. Carolus de Strozzis portatus de Imola, & honorifice fepultus cum habitu.

1339. Dom. Giovanna de Monaldi pop. S. Laurentii.

9. 1339. Goggio Rigattieri pop. S. Pauli. (Credo de' Giacomini.)

- 1372. Dom. Luca figliuola d' Andrea Guidi pop. S. Petri Scheradii cum habitu.
- 1334. Dom. Riccardus de Bardis de pop....
- 1351. Giovanni di Bigieri ( al. Ruggieri ) Tornaquinci. a 35.
- ro. 1339. Dom. Tana de Rustichi pop. S. Marie supra Portam.
  - 1329. Andreas Neri Vin. de pop. S....
- 11. 1339. Zucchero de' Soderini pop. S. Fridiani.
  - 1329. Andreas Nerii Dini.
  - 1341. Bernardus Anfelmi Palle pop. S. Petri Bonconfigli.
  - 1377. Tricus Ricchi Guilielmi pop. S. Pancratii cum. habitu. 2 36.
  - 1398. D. Tessa uxor Bindi Montanini (al. Ascabatini.)
  - 1334. Ioannes Castelli Rinaldi de pop. S....
     1362. Silvester Donati Uberti pop. S. Pancratii.
- 13. 1339 Giannotto Baldesi pop. S. Pancratii.
  - 1359. al. 1369. Nepo Brunelleschi pop. S. Leonis.
  - 1364. al. 1369. Tommafo Martini pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1373. Paolo da Bagno di Bagnalle Mercatante.
  - 1359. Maria Gostanzia uxor che fu .... de p. S. Petri .
  - 1379. M. Bartolomea moglie di Francesco di Giovanni Lani pop. S. Pancratii cum habitu.
- 14. 1416. Francesco Pasquini pop. S. M. Novelle cum hab.
   1362. Dom. Tessa de Hieronimis p. S. Pancratii. a 37.
  - 1380. Dom. Francisca uxor Salvini del Pollastro da Scarperia pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1398. Dom Barbara uxor olim .... de Pazzis populi S. Laurentii.
  - 1398. Dom. Godina nutrix q. Mag. Alexii de Strozzis.
- 15. 1330. Bonus Buffilli vocatus Leale pop. S Pauli.
- 1383. Silvester Gherardini de Cavalcantibus populi S. Marie supra Portam cum habitu.

- 1404. Ugucciotius Ardinghi de Ricciis cum habitu pop. S. Petri Celorum.
- 1345. Dom. Niccolofa uxor Fornarii qui moratur in Trebbio pop. S Pauli.
- 1351. D Lice uxor Ser Mass Nelli pop. S. Trinitatis.
- 1379. Dom, Labe uxor Nicolai Benedicti pop. S. Laurentii cum habitu.
- 16. 1330. Ioannes Iacobi de Gallo pop. S. Laurentii. a 38.
  - 1361. Ghinus de Boncianis pop. Sanctor. Apostolorum.
  - 1378. Franciscus Tommasi Cicalini pop. S. Petri Celorum cum habitu.
  - 1337. Dom. Tota.
  - 1360. Dom Altiero pop. S. Reparate.
  - 1360. Dom. Chiarola uxor quond. Ser Salvi Dina pop. S Michaelis de Vicedominis.
- 17. 1339. al. 1379. Goro Simoni pop. S. Laurentii . a 39:
  - 1334. Dom. Ioanna uxor olim ....
- 18. 1333. Dom. Ghita de Pace pop. S.....
- 19. 1362. Laurentius D. Bencivenni pop. S. M. Novelle.
  - 1363. Ser Tano de' Guasconi pop. S. Laurentii.
    - 1336. Petrus Guiderelli pop. S. Marie Novelle.
- 20. 1408. Marcus Uberti de Strozzis pop. S. Pancratii.
  - 1330. Dom. Mante uxor q. Migliorelli de Trebbio pop. S. Marie Novelle.
    - 1336. Dom. Tofa uxor quond. Ser Lotti de Altomena pop. S. Pauli.
- 21. 1339. Lotto Dom. Teste de Tornaquinciis pop. Sans eti Pancratii.
  - 1362. Bernardus de Giambollariis pop. S. M. Ugonis.
  - 1339. Dom. Dulce de S. Cassiano pop. S. Laurentii.
- 22. 1367. Dom. Catharina uxor quond. Ottomanni (al. Ottaviani) Tuccii de Brunelleschis pop. S. Lei cum habitu.

- 23. 1339. Dom. Ioannes Montis de Acciaiolis Episcopus Cesanensis in Oratorio S. Nicholai in claustro
  - 1380. Ser Bartolus Guarentis Notarius, & Procurator in Episcopatu, pop. S. Mich. Bertelde cum hab.
- 24. 1329. Iacobus Adimarii de Beccanugiis pop. S. Michaelis Bertelde. a 42.
  - 1339. Marcus de Vicedominis pop. S Michaelis de Vicedominis.
  - 1330. Dom. Margherita uxor Albertini de Avvocatis.
  - 1352. Dom. Lisabetta de Attavianis pop. S. Pauli.
  - 1363. Dom. Tessa uxor Dom. Bindi de Tosinghis.
- 25. 1405. Guglielmus Amerigi de Sommaria pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1408. Tommas de Pantaleonibus, mortuus est in die Annuntiationis, & sepultus in sepultura Altaris Beate Virginis iuxta Chorum.
  - 1331. Dom. Lagia uxor Cambini Rossi pop. S. Pauli.
- 26. 1379. al. 1330. Dom. Lena uxor Laurentii Daddi de Tofchis pop. S. Laurentii.
  - 1331. Lapus Dom. Nerii Gioia de Vicedominis pop. S. Michaelis.
- 27. 1349. Pino de Mazzinghi da Campi pop. S. Laurentii.
  - 1339. al. 1341. Dom. Niccolofa uxor Masi de Captanis de Sommaria.
  - 1374. Dom. Ciecha uxor q. Dom. Simonis de Bardis pop. S. Leonardi in Arcetti cum habiru.
  - 1405. Dom. Lena de Sassettis uxor q. Matter Jacobi Arrighi pop. S. Perri Bonconsigli cum habitu.
- 28. 1387. Dom. Niccolofa uxor Pinaccini de Strozzis pop. S. Marie Ugonis.
  - 1323. Ser Ioannes Finucci pop.... a 44
  - 1340. Dom. ... madre di Pasquino Ferraiolo pop. S. Pauli.
  - 1346. Dom. Piccarda pop. Ecclesie Maioris, que paulo ante erat pop. S. Fridiani.

29. 1335. Donatus de Sommaia germanus Fratris Gabrielis pop. S. Reparate.

1340. N.... de Brunelleschis pop. S. Lei.

r373. Dom. Niccolofa uxer Iacobi de Iuniis pop-S. Martini cum habitu. a 45.

30. 1340. Matteo di Taddeo di Tieri Dietifalvi pop. S. An-

dree, pietanza perpetua.

1375, Dom Tana uxor Dom. Niccolci Bencivenni de Rucellariis pop. S. Marie Novelle fepulta in fepultura eorum in platea maiori cum habitu Pinzocherar.

1340. Dom..... pop. S. Michaelis Vifdomini.

31. 1366. Dom. Degus de Tornaquinciis miles pop. S.Pancratii.

1340. Dom... de Guidalottis pop. S. Marie Maioris.

1375. Dom. Lifa filia Dom. Blafii de Tornaquinciis uxor Antonii dell' Orfo cum habitu Pinzocher. in fepultura fuor. iuxta Cappellam S. Hieronimi, pop. S. Pancratii.

1383. Dom. Mandina (al. Mandofia) uxor Ioannis Simonis de Alliis pop. S. M. Novelle cum habitu.

1405. Niccolaus Baglioni pater q. Fratris Iuliani Ord. Predicator. iscet in Cemeterio.

1330. Dom. Ioanna Pinzochera habitus Predicator. f. quond. Petri Guardi.

#### APRILE.

al. 1405. DOm. Ioanna f. q. Dom. Deghi de Toze naquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.

1382. Leo di Lapo Nini pop. S. Pauli cum habitu.

1382. Dominicus Cecchi Fei pop. S. Pancratii cum

r357. Dom. Gemma uxor Federighi de Soldaneriis pop. S. Marie Maioris.

<sup>2. 1340.</sup> Rossello f. Ubertini degli Strozzi pop. S. Marie Ugonis.

- 1363. Dom. Niccolofa uxor Iacobi Guiderelli popomium Sanctorum.
- 1366. Dom. Ioanna f. Bafchiere, & uxor Rubei de Cavalcantibus pop. S. M. fupra Portam cum hab.
- 3. 1340. Marco di Ser Lotto pop. S. Marie Novelle.
  - 1342. Duccius Cenni pop. S. Felicis in Piazza.
  - 1366. Joannes Manetti de Lambertis pop. S. Simonis.
  - 1383. Dom. Ioanna uxor Francisci Lapini pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1397. Dom. Niccolosa uxor q. Ruberti de Piglis.
- 4. 1331. Ser Lambertus q. Nerii Cambii p. S. Trinitatis.
  - 1331. Tingus Inghiberti de Signa pop. S. M. Novelle.
  - 1340. Franciscus Nardi Oricellarii pop. S. Pancratii . Pietanza .
  - 1331. Dom. Gafdia uxor Andree Paffiere de Cavalcantibus.
  - 1340. Dom. Bartola pop. S. Laurentii.
  - 1357. Dom. Gostanza uxor Petri Lippi Bonagratio pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1379. Dom. Lapa uxor Loysi Lippi Aldobrandini cum habitu Ordinis.
  - 1383. Dom. Vanna uxor Gregorii Marci de Strozzis pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 5. 1370. Niccolaus Niccolai de Calenzano pop. S. Michaelis de Vicedominis.
  - 1383. Daniel Iovenci de Arrigucciis pop. S. Leonis cum habitu.
  - 1337. Tramontana de Homosdei, Vestita nostra.
- 6. 4337. Ligus Sartor de Pistorio p. S. M. Novelle . a 48.
  - 1331. Vannes Tuccii pop. S. Lucie.
    - 1362. Niccolaus Alexii Camerini pop. S. M. Maioris de Sotietate Apostolor. Simonis, & Iude.
    - 1369. Lapaccius de Ardinghellis pop. S. M. Novelle.
    - 1374. Geri di Simone de Gondi pop. S. Marie Ughi cum habitu S Dominici.
    - 1415. Nepus ( al. Nerius ) de Brunelleschis pop. San-& Lei cum habitu.

# 1344. Dom. Francisca uxor Monis de Ricciis.

7. 1331. Ioannes Guiderelli pop. S. Marie Novelle.

1363. Dom. Niccolofa uxor Andree pop. S. Laurentii.

1340. Francesco di Vanni di Mess. Marsilio de Vecchietti pop. S. Donati de Vecchiettis.

1351. Cardinale di Mess. Marabottino de' Tornaquinci.

1363. Filippo di Pero Carnefeccha p. S. M. Maioris.

1380. Dom. Selvaggia uxor Simonis Baldi de Tounghis pop. S. Salvatoris cum habitu.

9. 1351. Baldo Baldi Orafo pop. S. Pancratii.

1369. Dom. Ioanna uxor Benedicti Peroni pop. Sancte Marie fupra Arnum. a 49.

1331. Dom. Dellina uxor Berti pop. S. Laurentii.

1371. Dom. Banca uxor q. Lippi Cenni pop. S. Michaelis Vicedominorum.

1383. Dom. Lapa mater Baldassarri de Obriacis pop-S. Petri Scheradii.

10. 1396. Niccolaus Dom. Guatani de Piglis pop. . . . a 50.

1321. Dom. Tuccia de Obriacis.

- 1358. Dom. Bartola uxor Pagni de Strozzis.
- 1385. Dom. Rosa mater Leonis pop. S. Pauli.
- 11. 1331. Ser Lotteringus de Barberino pop. S. Marie Novelle. (cioè de' Forafassi.)

1340. Neri de' Minerbetti pop. S. Miniati inter Tur.

1358. Dominicus de Giambollaribus.

1414. Christopherus vocatus Grappante cum habitu

1383. Ioannes Masi Pollaiuolus p. S. Marie Capitolii.

1369. Dom. Filippa uxor Niccolai Donzelli de Brunellefchis pop. S. Leonis.

1373. Dom. Margherita uxor Nerii de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.

1340. Piero Pizzicagnolo pop. S. M. Novelle. a 51.

12. 1331. Dom. Ceccha uxor q. D. Azzolini de Bosticis.

1331. Dom. Gemma Pinzochera cum habitu B. Dominici uxor q. Stefani de Soderinis p. S. Fridiani.

- 1363. Dom. Ferentina f. Baldi de Tofinghis populi S. Salvatoris.
- 13. 1326. Marcus Cecchi Mannelli pop....
  1341. Tieri Guidonis Tieri Dietifalvi pop. S. Andree
  cum habitu.
- 1303. Ghinus Baldesis pop. S. Felicitatis in habitu Ordinis, qui fuit magnus Procurator pro Monasterio di Ripolis.
  - 1354. M Sandra moglie che fu di Iacopo di Naddo.
  - 1383. Forese Pini pop. S. Ruffelli cum habitu. a 52.
- 1290. Amadore Alderotti de pop. S. M. Novelle.
   1347. Dom Priora de Vicedominis pop. S. Michaelis de Vicedominis.
- 16. 1331. Neri Albizzi de Foresis de Campi.
  - 1349. Francisco Comucci pop. S. Marie Novelle.
  - 1340 Giovanni Maestro da Signa pop. S M. Novella.
  - 1347 Guiduccino Fornaio pop. S. Marie Ughi a 53.
  - 1407. Franciscus Litii Guidalotti pater Fratris Michaelis Conventus nostri.
- 17. 1339. Sordo, & Iacobus fil. Bettini de Tornaquinciis cum habitu.
  - 1375. Bencivenni de Grazino pop. S. M. Novelle.
  - 1380. Dom Simona de Altovicis mater D. Silvestri Plebani de Brozzi pop. SS. Apostolor. cum hab.
- 18. 1356. Giovanni Manfredi , a 54.
  - 1381. Ioannes Taglioncini pop. S. Marie Novelle.
  - 1363. Franciscus Curti Dom. Duccii de Adimaribus.
  - 1380. Ioannes Francisci Guidonis de Monaldis pop. S. Trinitatis.
  - 1383. Dom. Iacobus Bernardi del Biada pop. S. Marie Novelle.
  - 1411. Bernardus Georgii de Bardis pop. S. Lucie cum habitu.
  - 1331. Dom. Ghita uxor quond. Guccii de Siminettis pop. S. Marie supra Portam.

- 1327. Dom. Teffa (al. Tana) de Becchis mater Dom. Orlandi Marini.
- 1416. Dom. Lena uxor Benedicti Peraccionis de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.
- 19. 1380. Dom. Gemma uxor Ottaviani pop. S. Laurentii,
  - 1345. Dom. Lapa uxor Signini Baldefi, & fil. Ioannis de Ricciis pop. S. Pancratii cum habitu.
    - 1405. Dom. Manna uxor Francisci Dom. Simonis de Tornabuonis pop. S. Pancratii cum habitu.
- 20. 1363. Cherico di Giovanni di Mefs. Nerino Tornaquinci pop. S. Michaelis Bertelde. a 55.
  - 1379. Doni Bilia uxor Piebani de Maccis pop. S. M. Novelle.
  - 1379. Dom. Ciania uxor Neri Benintendi p. Omnium Sanctorum.
- 21. 1342. Ioannes fil. q.... de Riccis pop. S. M. Alberici.
  - 1345. Simon Bruchetti (al. Brusca) de Settignano.
  - 1362. Michael Berti pop. S. Marie Novelle.
  - 1381. Dom. Taddea uxor Bambi del Bezzole pop. S. Salvatoris cum habitu.
- 22. 1331. Lapus quond. Pazzi de Bonfantinis pop. S. Felicitatis cum habitu.
  - 1381. Dom. Tessa uxor Vitalis, & ava Fr. Ioannis Dominici pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - ... Brança de Guidalottis.
  - 1331. Dom. Cilia uxor Cantis de Tofinghis pop. S. M. Maioris.
- 23. 1334. Albizzus f. q. Nardi Oricellai pop. S. Pancratii reliquit pietantiam fol. 18. in anniverfario fuo annuatim.
  - 1357. Dom. Simona Vestira nostra mater Gori de Strozzis pop. S. Marie Ugonis.
- 24. 1334. Dom Altuccia uxor q. Nelli Ferraiuoli pop. S Petri Bonconfigli.
  - 1340. Donato Bandini pop. S. Friano. a 57.

- 1331. Dom. Lapa Pinzochera uxor quond. Riftori pop. S. Marie Novelle.
- 1339. Dom. Gemma uxor quond Petri Guiderelli pop. S. Marie Novelle.
- 25. 1340. Bartolus Dulci de Sommaia pop. S. Pauli.
  - 1340. Maffeo di Guccio Bovetti pop. S. Laurentii. 1341. Branca Guidalotti pop. S. Marie Maioris.
    - 1334. Lapinus del Bolliera de pop. S. Salvatoris.
  - 1357. Dom. Marignolla de Marssliis pop. S. Iacobi ultra Arnum uxor. ...
- 26. 1340. Petrus Simonis de Guasconibus pop. Sancti Laurentii.
  - 1375. Dom. Lapa f. Rossi de Brozzis pop. S. Marie Novelle cum habitu Pinzocher.
- 27. 1298 Squancia Dolcebeni de pop. S. Fridiani.
  - 1408. Lapus de Piglis pop. S. Pauli.
    - 1388. Dom. Margherita uxor Puccii Mattei de Signa pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 28. 1362. Dom. Franceica uxor Angeli Stoldi pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1373. Bonaccurfus Benedicti pop. S. Laurentii.
  - 1407. Giovencho Daniellis de Arrigucciis pop. Sancti Leonis cum habitu.
  - 1340. Martino di Garofano pop. S. Paolo. a 59.
  - 1340. Niccolaio pop. S. Marie Nevelle.
  - 1356. Giovanni di Parente.
  - 1408. Tommafo della Cafa.
  - 1347. Dom. Lapa de Brunelleschis pop. S. Leonis.
  - 1347. Dom. Ghita uxor Cionis Maragaglie pop. San-&te Marie Novelle.
- 29. 1338. Philippus f. q. Philippi Bernardi de Manfredis cum habitu.
  - 1331. Dom Selvaggia uxor Lapi del Buono populi S. Marie Maioris.
  - 1340. Giovanni di Piero Pizzicagnolo 🐧 pop. S. Marie
  - 1383. Ioannes Santini. Novelle.

- 1331. Presbiter Chiaritus Cappellanus Ecclesie Sancti Iacobi in Polverosa.
- 1339. Dom. Niccolofa uxor Berti Rigatterii populi S. Laurentii.
- 30. 1345. Dom. Nella uxor quond. Cecchini de Minerbettis pop. S. Miniati inter Turres.

### MAGGIO.

- 1. 1340. Apaccius de Adimaris pop. S. Christophori, a 60.
  - 1387. Schiatta di Gualterone de Maccis p. S Bartoli.
  - 1331. Dom. Lomna uxor Nicholai de Bertaldis pop. S. Trinitatis.
  - 1340. Dom. Lita uxor Francisci Comucci pop. Sancte Marie Novelle.
  - 1340. Dom. Cianga de Nerlis pop. S. Fridiani.
  - 1385. D. Laurentia Lapi p. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1417. Dom. Piera uxor quond. Francisci de Maldis pop. S. Trinitaris cum habitu.
- 2. 1335. Neri Innacquati pop. S. Pancratii.
  - 1339. Dom. Pera uxor quond. Niccole de Acciaiolis pop. S. Michaelis Bertelde. a 61.
  - 1339. Diana uxor olim . . . . pop. S. Michaelis de Vicedominis.
  - 1370 Dom. Francisca de pop. S. Pauli.
- 3. 1383. Dom. Francisca uxor Andree Ubertini de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.
  - 1416. Dom. Selvaggia uxor quond. Fabritii de Ricciis cum habitu pop.... dimist Conventui &c.
- 4. 1340. Gherardus Paganelli pop. S. Laurentii.
  - 1340. Bernardino di Messer Filippo Cavalcanti. a 62.
  - 1340. Dem. Catherina uxor Ammannati Tecchini Rinaldi (al. Monaldi) pop. S. M. Novelle.
  - 1340. D.... de Cavalcanti pop. S.M. supra Portam.

5. 1330. Franciscus Squarcie pop. S. Fridiani .

1340. Niccolò d' Andrea Kigattiere p. S. Mich. Bifd.

1340. Cambinus del Rosso Dentami pop. S. Pauli.

- 1373. Angelus Caccini de Boncianis pop. SS. Apostolorum cum habitu.
- 1363. . . . . de Alfieris pop. S. Marie in Capitolio .
- 1382. Dom. Cilia foror Pauli Soldini p. S. M. Novelle.
- 6. 1331. Donatus Lapi Marini pop. S. M. Novelle. a 63. 1353. Dom. Leonardus fil. Losi de Strozzis pop. S. Mi
  - niati inter Turres. 1385. Dominicus Rubei de Bonominis pop. S. Pancrat.
  - 1347. Dom. Lippa de Cicalinis pop. S. Margherite.
  - 1368. Dom. Lifa uxor Iuliani pop. S. Marie Novelle.
- 7. 1414. Dom. Ioanna uxor olim Guernerii p. S. Pauli cum habitu reliquit Conventui.

1299. Ioannes Ricchi pop. S. Marie Novelle.

- 1340. Gherardus de Bisdominis pop. S. Michaelis Vicedominorum.
- 1382. Dom. Francisca uxor Francisci Uguccionis de Ricciis pop. S. Marie Alberighi cum habitu.
- 8. 1326. Coppus Cecchi Mannelli de pop. . . . .
  - 1338. Albertinus f. q. Rossi de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu Ordinis . a 64.
  - 1340. Veneri pop. S. Laurentii.
  - 13 ... Dom. . . . uxor de Guidalottis p. S. M. Maioris .
  - 1381. Dom. Cathárina uxor Michaelis Corigiarii pop. S. Marie Novelle.
  - 1381. Dom. Philippa uxor Bianchi Miniati pop. San-& Marie Novelle cum habitu.
- 9. 1340. Niccolò Ferraiuolo pop. S. Petri Bonconfigli.

1340. Meo da Querceto pop. S. Laurentii.

1385. Lapus Salimbenis pop. S. Marie Novelle.

1314. Dom. Sofia uxor olim Ottolini p. S. M. Novelle. 1336. Franciscus fil. Coppi Dominici pop. S. Florentii.

1340. Dom. Gemma pop. S. Marie in Campo.

1381. Dom. Piera marer Ser Simonis Sacerdotis cum habitu nostro, & pop. S. Marie Novelle.

- 1405. Dom. Filippa uxor q. Dom. Iacobi del Biada pop. S Pancrarii cum habitu.
- 10. 1388 Giommo di Giommo pop. S. Laurentii.
- 1405. Ioannes Ugonis de Vecchiettis pop. S Donati cum habitu. a 65.
  - 1332. Dom. Betta uxor q Amadoris p. S. M. Novelle.
  - 1340. Bonina di Baldese pop. S. Pancratii.
- 11. 1408. Rev. Dom Simon de Salterellis Fr. Ord S. Dominici Epitcopus Comacchii, postea Epitcopus de Triesti, obiit Venetiis de Mense Aprilis, & secerunt cantare Missam die 10. Maii eius consanguiaei.
  - 1408. Goro Lastraiuolo pop S Pauli de die 16. Maii.
  - 1340. Dom. Francisca uxor Lippi de Guidalottis pop. S. Marie Maioris.
  - 1340. Dom. Francesca five Fecca foror Dini Stefani Cinghetti pop. S. Marie Novelle.
  - 1356. Dom. Piera uxor q. Cionetti de' Giuochi pop. S. Margherite.
  - 1408. Dom. Tessa uxor quond. Pauli Tommasii Setaiolo pop S M. Novelle, die 16. a 66.
- 12. 1356. Dom. Pasqua uxor Ioannis de Pisano.
- 13. 1340. Agnolo di Mess Iacopo de' Ricci pop. . .
  - 1336. Dom. Cionella uxor quon. Guccii de Ardinghis pop. S. Marie Maioris.
  - 1340. D. Lapa mater del Maestro Gratino p. S. Pancrat.
  - 1374. Dom. Taddea uxor quond. Naddi de Meleto pop. SS. Apostolorum.
  - 1389. Dom. Gheffa uxor, q. Pinucci de Guidalottis, & fil. Turini aldefi cum habitu p. S. M. Novel.
- 14. 1340. Lorenzo di Lorenzo Bernardoni pop. S. Pancratii. a 67.
  - 1331. Dom. Ioanna uxor Ioanni Dom. Adimarii de Cavalcantibus.
  - 1340. Dom. Gemma de Tornaquinciis p. S. Pancratii.

- 15. 1338. Dom. Bilia f. q. Alexandri de Sassettis uxor Nicolai de Meleto cum habitu.
- 16. 1340. Maestro Filippo della Grammatica pop. Sancti Laurentii.

1340. Niccoluccio da Lucca pop. S. Petri Scheradii.

1409. Cristofano Ugucciozzi de Ricciis.

- 1340. Lisabella f. Zampaglione de Tornaquinciis pop-S. Pancratii.
- 17. 1340. Giannozzino di Caro Nasi pop. S. Romoli.

1340. Forese. pop. S. M. N.

1363. Goro pop. S. Marie in Campo.

1373. Napoleone Bencii Caruccii pop. S. Laurentii cum habitu Ordinis fepellitus in fepultura fuorum antiquor. iuxta domum Scolarum in platea maiori.

1413. Iacopus Latini de Piglis cum habitu .

- 1334. Petrus de Guidalottis pop. S. Marie Maioris cum habitu.
- 1390. Dom. Lippa uxor Bonatti pop. S. Panctatii.
- 18. 1340. Dom. Niccolofa pop. S. Marie Maioris.
  - 1385. Francifcus venditor Palee pop. S. Laurentii. 1373. Poltrone Francifci de Cavalcantibus pop. San-
  - 1373. Poltrone Francisci de Cavalcantibus pop. San-Ete Marie supra Portam cum habitu. a 69.

1338. Dom. Banca uxor quond. Bambi pop. S. Andree foror Fratris Ricciardi Bettini

1384. Dom. Leonarda uxor Guidonis Pagni pop. Sanête Trinitatis.

1353. Dom. Margherita uxor quond. Antonii Albizzi pop. S. Mario Maioris.

- 19. 1331. Dom. Agna f. Bondoni Fabbri Pinzochera pop.
  S. Marie Novelle.
  - 1331. Dom. Zebaina uxor Gentilis Dom. Uguccionis delle Maffe de Buondelmontibus
  - 1363. Dom. Fiore uxor Iohannis Magistri Benvenuti pop. S. Benedicti.
  - 1380. Dom. Tommafa uxor Angeli Nerlini de Montelupo pop. S. Pauli cum habitu.

- 20. 1334. Bartolus Fede Lanifex pop. S. Michaelis de Vicedominis cum habitu.
  - 1376. Ioannes Bartoli Fei Lapi pop. S. Michaelis Bertelde. a 70.
    - 1416. Dom. Pera uxor quond. Giovenchi Arrigucci, & filia q. Nardi pop. S. Pancratii.
- 21. 1340. Betto de Brunelleschis pop. S. Lei.
  - 1340. Ceffo pop. S. Marie in Capitolio.
  - 1340. Marco di Ghirello pop. S. Marie Novelle.
  - 1340. Bencino Bandini pop. S. Fridiani.
  - 1383. Zenobius Albizzi Baldesis pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1340. Dom. Nera de Mazzinghis pop. S. M. Novelle.
  - 1363. Dom. Andrea uxor Leonardi de Beccanugis pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1369. Dom. Bertuccia de Sassettis pop. S. Petri Bonconsigli cum habitu.
- 22. 1340. Schiatta di Lippozzo pop. S. Michaelis Bertelde, a 71.
  - 1340. Piero da Signa Maestro pop. S. M. Novelle.
  - 1363. Ser Salvi Duti Chesti Prior S. Petri de Avena mortuus in pop. S. Pauli in domo matris.
  - 1331. Dom. Bilia uxor Ser Masi de Campi p. S. Pauli.
  - 1340. Dom. Fia pop. S. Marie Maioris .
  - 1340. Dom. Orrabole pop. S. Marie Novelle.
  - 1363. Dom. Bartholomea uxor Dom. Ioannis de Medicis pop. S. Reparate
  - 1363. Dom. Leta uxor Federici Pierozzi de Saffettis pop. S. Petri Bonconfigli.
- 23. 1339. Dom. Thomas f.... de Falconibus pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.
  - 1347. Dom. Francesca uxor Niccolai Berti pop. Sancti Pancratii.
  - 1375. Dom. Niccolofa uxor Bindi de Vecchiettis cum habitu pop. S. Donati.
- 24. 1363. Niccolò di Geri Tavernaio p. S. Mich. Bertelde.

- 25. 1340. Iacopo di Palla degli Strozzi pop. S. M. Ugonis.
  - 1340. Giachinotto Cavalcanti pop. S. M. Supra Portam.
    - 1340. Simone di Bartolomeo di Betto Rinaldi pop. . . .
    - 1347. Dom. Lena uxor Pauli Speziali pop. S. Marie Novelle . a 74.
    - 1407. Dom. Francisca uxor Niccolai Tavolieri.
    - 1374. Dominicus Forabotchi pop. S. Fridiani cum hab.
    - 1383. Michael Lafagnaio pop. S. Laurentii.
    - 1416. Franciscus Guidonis de Monaldis pop S. Trinitatis cum habitu.
    - 1340. Dom. Lippa uxor Ser Nicolai de Castrosforentino pop. S. Pauli.
    - 1384. Dom. Bice uxor Andree Torrigiani pop. Sancti Michaelis.
- 1340. Iacopo di Guidarello pop. S. Maria Novella.
  - 1340. Sandro di Mess. Iacopo de Amieris pop. Sancti Andree : a 73.
    - 1340. Dom. Lippa uxor Dominici pop. S. M. Novelle.
    - 1366. Dom. Lifa uxor Michaelis Litii pop S. Michaelis Bertelde cum habitu.
- 27. 1340. Dom. Bice uxor q. Lapi de Bilenchis mater Fr. Pauli Lapi cum habitu.

  - 1340. Giandonato degli Amieri pop. S. Andree. 1340. . . . . . da Siena de pop. S. Miniati tra le Torri.
  - 1340. Marchionne Guidalotti pop S. M. Maioris.
  - 1346. Dom. Elisabet de Omodeis Vestita nostra.
  - 1359. Riccardo di Franceschino degli Albizzi pop. S. Procolo.
    - 1334. Dom. Bona uxor olim Paschaccini pop. Sancte Marie Novelle .
- 28. 1340. Bindo di Vanni Bisdomini pop. S. Michaelis de Bisdom. à 74.
  - 1415. Benedetto di Lapaccino del Tofo Linaiuolo pop. S. Marie Novelle cum habitu.
    - . Dom. Fia de Soverinis.
  - 1338. Dom. Lapa uxor q. Cenni Nardi Oricellari, & f. q. Ser Guglielmi de Stracciabendis cum habitu, pop. S. Marie Novelle.

1343. Dom. Niccolofa uxor q. Soldi Dom. Ubertini de Strozzis pop. S. Miniati inter Turres .

1347. Dom. Lena f. Luce de Albertis p. S. M. Novel.

- 1366. Dom. Ermellina fil. Ser Martini de Combiate cum habitu uxor lo. Petri de Fucecchio pop. S. Petri Scheradii .
- 29. 1340. Ser Francesco di Piazza marmora pop. S. Marie Ugonis.

1340. Francesco di Piero Nardi pop. S. M. Novelle.

1340. Dom. Vermiglia pop. S. Pauli. 1340. Dom. Vanna pop. S. Pancratii.

1340. Dom. Giovanna pop. S. M. Novelle

- 1371. Antonia f. Francisci de Buonis pop. S. Donati de Vecchiettis. a 75.
- 1340 Marchionne degli Strozzi pop. S. Marie Ughi. 30. 1340. Carlo de Bustichi pop. S. Marie supra Portam.
  - 1345. Ser Simon Notarius f. Doni de Gambassi pop. S. Pauli.

1347. Andrea d' Ubertino Strozzi.

- 1353. Tieri de Tornaquinci p. S. Donati de Vecchiis .
- 1387. Ioannes Giani Setaiuolus pop. S. Pancratii cum habitu Ordinis, & honorifice.

1340. Dom. Fia pop. S. Marie Novelle .

1347. Iacopo Granaiolo pop. S. Marie Novelle.

- 1375. Dom. Zenobia uxor q. Iacobi Maliscalchi de pop. S. Margharite de Giuochis cum habitu.
- 31. 1363. Teghiaio di Francesco di Maso pop. S. Petri Celorum.

1340, Dom. Margharita pop. S. Pauli.

1340. Dom. Vanna de Imbutis pop. S. Pancratii.

1368. Dom. Bice filia Pacis Cini pop. S. M. Novelle uxor Ser Tommasii p. S. Simonis cum habitu.

#### IUS.

Iccolaus Comaccii p. S. M. Novelle. 276. 1340. Franciscus Bernardoni pop. S. Gilii. K 4

- 1340. Michele di Ricciardo de' Ricci pop. . . .
- 1340. Ser Mino pop. S. Miniati tra le Torri.
- 1347. Gentile da Sommaia pop. S Pancratii.
- 1348. Dom. Andreas Dom. Falconis die 19-
- 1373. Maghinardus Ugolini de Ubaldinis de Carda fuit decapitatus.
- 1340. D. Letta uxor Filippi de Ameriis p. S. Andree.
- 1387. Dom: Costantia de Bordonibus uxor Bordonis pop. S. Mich. Bertelde cum habitu.
- 2. 1340. Iacopo Paraditi pop. S. Frinitatis. a 77.
  - 1340. Chino Ferraiuolo pop. S Petri Bonconfigli.
    - 1340. Ghifello pop. S. Marie Novelle.
  - 1366. Pinuccio di Giannotto de Guidalottis pop. Sancte Marie Maioris cum habitu.
  - 1383. Iacobus de Giambollariis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.
  - 1402. Iacobus Francisci Venture pop. S. Pauli cum habitu.
  - 1336. Dom. Vaggia uxor q. Andree Guidi populi S. Stefani.
  - 1340. Dom. Ghale de Bostichis pop. S. Trinitatis.
  - 1381. Dom. Bice uxor Zenchii del Truffa pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 3. 1340. Niccolaus fil, di Nante Speziale pop. S. Mario Novelle.
  - 1340. Ruffolo Vanni Castellani pop. S. Ruffelli.
  - 1340. Franciscus de S. Castano pop. Sancti Donati de Vecchiettis.
  - 1340 Ioannes f. Donati Uberti pop. S. Pancratii.
  - 1340. Bartolus Taddei Tieri Dietifalvi pop. Sancti Andree . ( da Castiglione )
  - 1340. Petrus Chini Intagliatore de pop. S. Marie in Campo.
  - 1363. Gherardus Iacobi Dom. Ruggerii de Adimaribus pep S. Christefori.
  - 1340. Giovanna Nera pop. S. Marie Novelle.
  - 1340. D. Nera uxor Guidalotti Bernotti p. S. Stefani.
  - 1340. Dom.: . . . Nera pop. S. Marie Novelle .
  - 1347. Dom. Tessa moglie di Luca Alberti pop. S. M. Novelle. 1363.

1363. Dom. Agnola moglie che fu di Ghino Bonciani.

4. 1340. Francischinus de Albizzis pop. S. Petri Maioris. a 78.

1340. Bartolus Paradisi pop. S. Trinitatis.

1348 Franciscus Pantaleonis.

- 1340. Dom. Scotta uxor Dom. Guidi pop. S. Michaelis Bertelde.
- 5. 1340. Don Ruggieri di Lippo Bonagrazia pop. Sancte Marie Novelle.

1361. Amerigo da Sommaia pop. S. Laurentii.

- 1337. Dom. Ioanna uxor Cenni Perini pop. S. Lauren.
- 1337. Dom. Agnes uxor Tecchini Rinaldi pop. Sancte Marie Ugonis.
- 1363. Dom. Salvestra uxor Dom. Ugonis de Altovitis.
- 6. 1331. Dom. Frater Amatus Magister, & Rector Manfionis, & Hospitalis de Aitopasci.

1340. Guidottus Cennamellis pop. S. Pauli.

- 1340. Dom. Ciampolus de Cavalcantibus pop. Sancte Marie fupra Portam.
- 1340. Maruccius de Cavalcantibus pop. S. Marie supra Portam.
- 1340. Filippus de Brunelleschis pop. S Leonis.
- 1340. Barlaam de Strozzis pop. S. Marie Ugonis.

1363. Tommaso di Alessandro de Sassettis.

1340. Dom. Tancia de Ameriis pop. S. Andree.

- 1340. Dom. Philippa uxor Zenobii Paradifi pop. Sancte Trinitatis
- 1404. Dom. Angela f. Dom. Deghi de Tornaquinciis, & uxor q. Dom. (al. Don. Fabiani) Daliani Dan liani de Panciatichis pop. S. Pancratii.
- 7. 1340. Guilielminus Giovanni Arrighi pop. S. Marie Novelle.

1348. Daniello Arrigucci .

1363. Iacopo, & Ronagiunta di Mess. Francesco de' Medici.

1374. Azzo Dini pop. S. Pancratii. (Credo che da lui fieno i Dazzi.)

1336,

- 1336. Dom. Pera uxor q. Vanni Filippi pop. S. Felic is.
- 1336. Dom. Iohanna uxor Lapi de Grandonibus popomnium Sanctorum.
- 1363. Dom. Agnes uxor Ioannis Iani pop. Sancti Pancratii. a 80.
- 1367. Dom. Ghilla uxor q. Dantis Dietifalvi pop. Sanchi Andree cum habitu .
- 8. 1340. Andrea Betti de Minerbetti pop. S. Pancratii.

1340. Lolmo Braccini pop. S. Proculi.

1340 Pagnozzo Tornaquinci pop. S. Pancratii.

- 1382. Andreuzzo Gherardi Rigattiere pop. S. Marie Maioris.
- 1340. Andreas Betti pop. S. Pancratii cum habitu.
- 1345. Magister Rainuccius Medicus de pop. S. . . .
- 1340. Dom. Ghilla uxor Angeli Dini del Canto pop. S. Laurentii.
- 9. 1337. Dom. Pinus della Tofa pop. . . .
  - 1340. Cambino di Chiocciola de Brunelleschi p. S. Lei.
  - 1346. Dom Simona uxor Zenobii, & fil. Lapucci de Ancifa.
  - 1336. Dom. Tessa uxor olim . . . .
  - 1363. Dom. . . . uxor Guidonis de Persis p. S. Lauren.
  - 1374. Dom. Francisca Iacopi uxor.... pop. S. Marie Novelle.
- 10. 1340. Dom. Lifa uxor . . . . de Saffettis pop. S. Petri Bonconfigli .
  - 1340. Dom. Maffia Andree Rigattiere pop. S. Michaelis de Vicedominis.
  - 1340. Iacopo di Nuto di Donato di Uberto populi S. Pancratii
  - 1348. Giovanni Ottolini.
  - 1363. Benedetto di Mess. Giovanni degli Strozzi .
  - 1348. Dom. Lapa madre di Giovanni di Santo Sebio.
  - 11. 1335. Petrus Corfellini Nucci Boni p. S. M. Novelle.
    - 1340. Ciangherino de Beccanugis p. S. Mich. Bertelde. 1340. Saffettino de Saffettis pop. S. Petri Bonconfigli.
    - 1340. Sauettino de Sauettis pop. S. Petri Bonconigii. 1348. Ubertus Baldini Francisci de Ardinghellis pop.
      - S. Trinitatis. 1369.

1369. Dom. Andreas de Oricellariis miles honorifice fepultus. Est in Ecclesia S. Marie Novelle ante oftium Campanilis.

1383. Franciscus Simonis del Pecora pop. S. Marie

Maioris cum habitu.

1383. Filippus Dominici Corsi pop. S. Laurentii cum habitu.

1325. Dom. Ghina de Ricciis.

1363. Dom. Salvestra degli Altoviti madre di Fra Lionardo.

2. 1340. Gerius Angiolini pop. S. Felicitatis.

- 1340. Ioannes fil. Bernardi Manfredi pop. S. Petri Bonconfigti.
- 1340. Dom. Lapa uxor Vanni del Beccuto pop. Sancte Marte Maioris.

1340. Dom. Catharina pop. S Pauli.

- 1341. Dom Ghita uxor Odaldı pop S Laurentii.
- 1383. Dom. Avenante uxor Miniatis Lapi pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 13. 1348. Cambinus Alderotti pop. S. Marie Novelle.
  - 1338. Cione Dom Gianiani de Gianianis pop. S. Florentii cum habitu.
  - 1348. D Bartolus de Ricciis, & 7 fimul fuerunt
    Marcus filius fuus 7 fepulti.
  - 1381. Ioannes Guccii pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1341. Dom. Gemma f. Bartholi Orlandini pop. Sancte Marie Novelle.
  - 1408. Frater Iacopus Dom. Tomasii de Altovitis. Intravit Ordinem 1361. fecit professionem debito tempore completo tempore secundum iura. Vixit in Ordine laudabiliter, in pueritia, & in etate provecta proficiendo laudabiliter in vita; & morum honestate in scientia Grammatice, Rethorice, Loice, Philosophie, & in Thelogia. Ideo in Ordine meruit exaltari, fuit Prior issius Conventus providus in omnibus, & discretus, suit predicator generalis cum omni honore, Dissintor Capituli Provincialis, suit dignissimus Magister in Theologia, suit

Provincialis Provincie Romane pluribus annis, fuit in Ecclesia S. Dei exaltatus, fuit electus & confirmatus Episcopus Fesulanus, vixit in ordine Episcopatus usque ad quadragesimum annum cum dimidio. În infirmitate fustinuit languorem cum patientia, confessus devotissime suscepit Sacramenta cum vera testificatione fidelis fervi e redituro fe ad Dominum & B. Dominicum fuit sepultus cum omni humilitate & reverentia Dei, & B. Dominici, & Fratrum, & posuit se in manibus Fratrum, & omnibus existentibus, & presentibus sepulture fue dimilit in memoria se summe caritatis, & bone conscientie elecmosinam. Fuit portatus a Fratribus cum devotione, & solemnitate, fuit sepultus in Ecclesia nostra folemniter, e poi complevit dies suos in bono, & amore in gloria devotissime mortuus est. Sepultus in Ecclesia nostra honorisice cui Deus det aeternam gloriam Amen. Fuit sepultus die S. Barnabe 1408. Ord. S. Dominici Conventualium Episcopus Fesulanus.

Not. Epifc. Florentini pop. S. Marie Maioris.

1366. Dom. Selvaggia de Omodeis pop. S. Laurentii cum habitu.

1374. Dom. Silvestra uxor Simonis Geri Gondi pop.
S. Marie Ugonis.

<sup>14. 1348.</sup> Luca Gerini de Strozzis. a 83.

<sup>1348.</sup> Lapo Marinci pop. S. Marie Novelle.

<sup>1348.</sup> Simone padre di Ser Antonio.

<sup>1363.</sup> Ser Bandino Lapi pop. S. Pancratii.

<sup>1363.</sup> Ghino di Manente Sassetti.

<sup>1363.</sup> Cardinalino de Tornaquinciis.

<sup>1363.</sup> Ser Franciscus Masi pop. S. Marie Maioris.

<sup>1363.</sup> Pierozzo de Bisdomini.

<sup>1363.</sup> Giovanni di Mess. Falcone.

<sup>1379.</sup> Bonagiunta Ser Petri Bonagiunte pop. S. Marie Novelle cum habitu.

<sup>1348.</sup> Dom. . . . uxor Dom. Philippi de Gherardinis .

1361. Dom. Giovanna uxor (al. foror) Iacobi Ardinghi,

19. 1345. Bonaccorfo Alberti pop. S. Laurentii.

1363. Marco di Rosso degli Strozzi.

- 1372. Franciscus Pierozzi Spetiarii pop. S. Donati de Vecchiettis.
- 1341. Dom. Giovanna uxor Dom. Falconis pop. Sanete Trinitatis.
- S. Marie Novelle. a 84.
- 16. 1331. Sander fil, Cini Rigatterii.
  - 1341. Iacopo di Giuochi pop. S. Margherite.
    - 1403. Simon Geri de Gondis pop. S. Marie Ugonis.
    - 1362. Dom. Rosa di Vitale pop. S. Marie Novelle.
    - 1376. Dom. Tommasa uxor Pierozzi Alamanni Launaiuolo cum habitu Pinzocher.
- 17. 1344. Dom. Falcone de Licignano pop. S. Trinitatis.
  - 1349. Dom. Fuligno de Campi Vescovo di Fiesole.
  - 1348. Pagolo del Buono.
  - 1348. Tommaso di Andrea Betti de Minerbetti.
  - 1348. Ser Niccolaio de Castro Florentino.
  - 1348. Simone Orlandi.
  - 1348. Simon Credi Frabri pop S. Petri Bonconfigli.
  - 1363. Bartolomeus Laurentii Nelli Rinuccii pop. San-& Marie Maioris
  - 1413. Iacopus Latini de Piglis pop. S. Cecilie.
  - 1340. Dom. Cilia uxor Dom. Francisci de Schalis pop. S. Trinitatis.
  - 1341. Dom. Bice de Peronis pop. S. Petri Scheradii.
  - 1341. Dom. Gemma di Niccolò degli Stracciabendi pop. di S. Pancrazio, e fu donna di Niccolò Corfini, e madre del B. Andrea Corfini Vefcovo di Fiefole. a 85.
- 18. 1341. Neri de Biscomini pop. S. Mich. de Biscominis.

1341. Berto Burnetti pop. S. Pancratii.

1405. Leo . . . . de Acciaiuolis pop. SS. Apostolor . cuius est Cappella S.Nicolai, & dimisit Conventui S. M. Novelle pro dicta Cappella multa.

1338. Joannes Gherardini de Cavalcantibus pop. San-&e Marie supra Portam cum habitu.

1341. Dom. Lapa uxor Ser Martini de Combiata pop.

S. Marie Novelle.

1341. Dom. Niccolofa de Cornacchini pop. S. Michaelis de Vicedominis.

1341. Dom. Lisabetta uxor Spine de Pino Falconi pop. S. Ruffelli.

1348. Dom Sandra de Adimariis . ( al. de Ardinghis . ) 1339. Dom. Tella uxor quond. Dom. Rossi de Riccis cum habitu.

19. 13+0. Dominicus f. quond. Francisci de Imbutis pop. S. Pancratii cum habitu.

1340. Caroffus f. q. . . . . de Caronasis pop. S. Ro-

muli cum habitu.

1340. Tessa f. Ser Benicase de S. Donnino populi S Laurentii.

1361. Martino di Andrea Salterelli da Monte di Croce.

1366. Lodovico Pini Campfor pop. S. Petri Maioris cum habitu.

1370. Taddeus Naddi pop. S. Reparate cum hab Ord.

1310. Dom. Bilia uxor Petri Paradisi . (al. Radici)

1369. Dom. Diana uxor Simonis de Tornaquinciis pop. S. Panccatii cum habitu.

20. 1340. Primerano Trinciavelli pop. S. Marie Ughi.

1348. Dom. Bartolus de Ricciis tepellitus una cum ..... filio suo a 86.

1348 Ser Salvi Dini.

1348. Paulo del Buono.

1362. Ser Philippo de Calenzano pop. S. M. Maioris.

1366. Michele di . . . . . Albergatore pop. S. Proculi cum habitu Ordinis.

1370. Dom. Umilia uxor Dominici p. S. M. Novelle.

1371. Dom Oringa uxor Belfredelli de Alferiis pop. S. Marie in Capitolio.

1340. Benedetto del Pace pop. S. Marie Novelle.

1340. Piero de Adimaris pop. S. Michaelis Vicedominorum.

- 1348. Filippo, & ..... de Tornaquinciis.
- 1348. Simone Orlandi de Altomena p. S. M. Novelle.
- 1348. Francisco Baldi.
- 1383. Nicholaus Dom Ioannis Dom. Alamanni de Medicis pop. S. Reparate honorifice.
- 1340. Dom, Lapa uxor Coppi de Medicis pop. Sancti Florentii.
- 1347. Dom. Lena f. Agnolo del Canto, e moglie di Aleffandro Ser Alberti.
- 1363. Dom. Andrea uxor q. Lionardi Beccanugi.
- 1381. Dom. Margherita uxor Dom. Georgii de Scalis pop. S. Trinitatis.
- 22. 1331. Scolarius Ser Nerii pop. S. Lucie de Magnolis.
  - 1331. Taddeus Albertini pop. S. Marie in Campo . a 87.
  - 1331. Riftorinus Ottaviani vocatus Mutus pop. Sancti Pancratii.
  - 1340. Palla di Duccio Anselmi pop. S. M. Novelle.
  - 1383. Ugolinus de Guidis pop. S. Laurentii cum hab.
  - ... Dom. Iohanna uxor q. Naddi Oricellarii pop. S. Pancratii.
  - 1363. Dom. Bartholomea uxor D. Ioannis de Medicis.
  - 1380. Dom. Niccolaia uxor Veri de Rondinellis pop. S. Laurentii.
    - (al. uxor Petri Raineri de Capecchi cum habitu Vestitarum pop. S. Pancratii forse per isbaglio coll' appresso Dom. Alessandra &c.)
- 23. 1348. Ser Duccio Calonaco di S. Piero Scheraggio ripofto a S. Cafciano,
  - 1391. Ranerius Ducciolini pop. S. Pancratii cum hab.
  - 1340. Dom. Conftantia uxor Petri Rainerii de Capecchiis pop. S. Pancratii.
  - 1340. Dom. Lapa uxor Iacopini Dom. Ioannis de Chiarmontefis pop. S. Romuli.
  - 1362. Dom. Niccolofa uxor Ubaldini de Ardinghellis mater Fratris Dominici
  - 1380. Dom. Andreuola uxor Veri Andree de Rondinellis pop. S. Laurentii cum habitu.

24. 1340, Benghi de Adimaribus,

1363. al. 1360. Dom. Costanza uxor Bernardi Alesfandri de Sassettis.

1347. Piero Bonaccorsi pop. S. Laurentii.

1340. Dom. Lifabetta moglie di Michele di Mess. Forese da Rabatta.

1348. Domenico de' Vecchietti.

1330. Dom Niccolofa uxor quond. Neri Ruffichi de Baroncellis

1348. Pino, e Buonaccorfo di Mess. Bernardo da Collina.

1348. Ioannes Ottolini pop. S. Marie Novelle.

1,47. Dom. Bartola moglie di Ricciardo de' Ricci.

1348. Ser Salvi Dini.

1363. Dom. Christe forus de Ricciis.

1383. Ser Taldus Not. de Piglis pop. S. Mirriati inter Turres cum habitu.

1388. Iacobus Ioannis Sartoris de Tudesto p. S. Pauli .

25. 1340. Piero di Mess. Maruccio Cavalcanti pop. Sancte Trinitati.

1363. Tommafo di Rossello degli Strozzi.

1385. Antonius Iacobi pop. S. M. Maioris cum habitu.

1413. Ruggieri Dom. Ioannis de Ricciis cum habitu. 1336 Dom. Guida uxor q. Mandati Rinucci, & foror

Fratris Marchi de via maiori pop. S. Felicitatis.

1371. Dom. Bilia de Agolantibus uxor Francisci Fiorentini pop. S. Leonis.

1383. Dom. Bartolomea uxor Giomi Feneratoris pop. S. Laurentii cum habitu.

26. 1363. Giovenozzo Rinaldi, & fotterrati insieme p.S. Niccolo suo sigliuolo Donati de Vecchiettis

1363. Tommaso di Bartolo Fede pop. S. Michaelis de Vicedominis.

1370. Jacobus Betti pop. S. Laurentii fuit pater Magiftri Zenobii Jacobi di S. M. Novella cum habitu.

1407. Dom. Carolus Dom. Mainardi de Cavalcantibus.

1331. D. Decca uxor Lapi Martinuzzi p. S. Laurentii.

1340. Dom. Gemma uxor Laurentii de Villanuzzis cum habitu pop. S. Paneratii.

- 1383. Dom. Bice uxor q. Bartoli de Paradifis, fecundo Iacobi de Beccanugis pop. S. Felicitatis mm habitu.
- 1409 Dom. Lifa uxor Petri Dati pop. S. M. Novelle cum habitu. a 90.
- 27. 1340. Ioannes f. Petri Grandonis pop. S. Laurentii
  - 1348 Ippolito Dom Bartoli de Ricciis.
  - 1374. Landuccius Pauli de Aretio.
- 18. 1362. Franciscus Gratius pop. S. Marie Ugonis.
  - 1363. Dom. Andreas de Passano Podestà di Firenze.
  - 1363. Scolaio da Sommaia.
  - 1363. Romolo di Rinieri Cavalcanti.
  - 1375. Zencbius Cecchi Frasche pop. S. Christofani cum habitu.
  - .... Dom. Lotta uxor q Dom Bartoli de Ricciis.
  - .... Dom. Cionella de heredibus Petri Guardi pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1383. Dom. Mandina uxor Laurentii de Prato pop. S. Romoli.
- 29. 1363. Zenobi di Mess. Iacopo Amieri.
  - 1367. Bartholomeus Dom. Teste de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.
  - 1374. Federicus Sør Combachi de Suevia Theotonicus, debemus facere pro eo anniversarium.
  - 1374. Dom. Philippa uxor Dominici Lapi Dom. Falconis pop. S. Trinitatis.
- 30. 1363 Taffello di Mess Francesco de' Medici. a 91.
  - 1370. Nicolaus Lasagninius pop. S. Laurentii.
  - 1378. Tellinus Dini pop. S. Pauli.
  - 1406. Luigius Ambrossi pop. S. Pancratii, fecit testamentum manu Ser Simonis Berti, & dimisti pro anima sua omni anno lib.x.
  - 1326. Nerii Guccii Filippi Pictoris pop. S. Pauli.
  - 1339. Dom. Margherita de Caponfacchis pop. Sancti Romuli.

# IULIUS. #

1. 1341. SEr Spigliato pop. S. Michaelis Vicedominorum. a 91.

1348. Arrigo Guiglielmi Setaiuolo pop. S. M. Ugonis.

1348. Iacopo Ferratore pop. S. Petri Maioris.

1363. Mess. Francesco de' Medici .

1363. Bartolo Cini Ritagliatore.

1363. Francesco di Ser Lotto da Quinto.

- 1374. Zanobi di Rinuccio Guafconi pop. S. Laurentii .
- 1383. Domenico di Michele Coreggiaio pop. S. Marie Novelle.
- 3412. Dom. Niccolaus de Brancaccis de Neapoli Cardinalis Albanenfis depositus in medio Chori.
- 1436. Fr. Johannes Cafanova Hifpanus Ord. Predicat.
  Presbit. Card. Titulo S. Xisti obiit Florentie
  Kal. Martii ibidem sepultus in Ecclesia Sance
  Marie Novelle.

1348. Dom. Cenna foror Andree Betti pop. S. Pancratii cum habitu.

- 1367. Dom. Dianora de Strozzis uxor Puccini Fortini.
- 1383. Dom. Nanna uxor Ioannis pop. S. Laurentii.
- 2. 1334. Borghuccius q..... de Borghis pop. S. Marie Novelle cum habitu. a 92.

1353. Configlio Ughi pop. S. Marie Novelle.

1363. Ser Francesco di Vita da Campoli pop. S. Michaelis Bertelde.

1363. Neri di Albizzello Buondelmonti.

- 1363. Bartolo Camerini (al. Canterini.) Pietanza.
- 1383. Petrus Dominici Michaelis pop. S. Marie Novelle cum habitu.

3. 1340. Brandaninus de Bilenchis pop. S. . . . .

1340. loannes Stefani de Cinghiettis cum habitu Ord. pop. S. Marie Novelle.

1348. Puccino di Pasquino pop. S. Pauli.

1363. Andrea de Cavalcanti.

1363. Iacobus Farsettarius pop. S. Laurentii cum hab.

1363. Luca di Dino Attaviani pop. S. Pauli.

1383. Joannes Nepi de Aliottis pop. S. M. Maicris.

1363. Maria Mantina donna che fu di Meis. Roffo de' Ricci.

1363. Matia Margherita figliuola di Mess. France sco Buondelmonti.

1363. Maria . . . . donna che fu di Galeotto Baronci pop. S. Marie Maioris .

1331. Silvetter Lippi Lilii pop. S. Marie Maioris.

1338. Tingus filii q. Gherarducci de Gherardinis Deus pop. S. Stefani ad Pontem in habitu Ordinis S. Dominici.

1348 Lippo Guidalotti pop. S Marie Maioris.

1348, Ser Francesco da Sommaria.

1348 Francia Martinuzzi.

1348. Ser Guido Pucci pop. S. Marie Ugonis.

1348. Cino Michi pop. S. Pancratii.

1363. Tommaso degli Acciaiuoli pop. SS. Apostolorum, in S. Niccolò nel Chiostro grande.

1363. Giovanni Guerrucci de S. Gilio, e la figliuola, e la firocchia.

1363. Benicasa Falchi pop. S. Ruffilli.

1366. Piero Cambi Lanaiuolo pop. S. Pauli.

1383. Iacobus Laurentii del Toto pop S. Pancratii cum habitu.

1383. Taddeus Azzucci de Vai pop. Sancte Reparate cum habitu.

1348. Dom. Mafa (al. Renza) uxor Michi Guidalotti pop. S. Marie Maioris.

1352. Dom Tessa uxor Anfrionis Dom. Geri de Spinis.

1366. Dom. Mattea uxor Pieri Ghini Cappellai de Signa cum habitu.

1383. al. 1387. Dom. Piera uxor Ioannis de Giambollariis cum habitu.

<sup>5. 1328.</sup> Augustinus Ioannis Baldesis pop. S. Felicitatis cum habitu.

<sup>1335.</sup> Dardanus de Acciaiolis pop. SS. Apostolorum.

<sup>1347.</sup> Niccolò di Guidalotto Bernotti p. S. Trinitatis. 1363. Francesco di Cardinale di Tornaquinci.

<sup>1383.</sup> Cinus Petri Mici pop. S. Pancratii cum habitu. L 2

1560. M. Ersia moglie di Ugolino Mazzinghi populi S. Pauli.

1363. M. . . . . moglie che fu di Cipriano di Lip-

1363. M. Agostanza de' Bardi pop. S. M. Novelle.

1383. Dom..... uxor Gregorii Barducci pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.

1383. Dom. Cilia uxor Lapi de Soldaneriis pop. San-Ei Laurentii cum habitu. 294.

6. 1336. Franciscus Fei Vinatterii pop. S. Pancratii .

1353. Zanobi nipote di Scolaio Rigattiere pop. San-Eti Laurentii.

#363. Bartolo di Filippo Corsi pop. S. Laurentii.

1363. Ugo di Piccone de Tornaquingi p. S. Pancratii.

1383. Matteus Francisci de Guasconibus p. S. Laurent. 1363. M. . . . . moglie che su di Domenico di

Bostichi. 1383. Dom. Tancia uxor Ioannis Pauli p. S. Laurentii.

1383. Dom. Nora uxor Zenobii Dom. Iacobi de Ameriis cum habitu.

7. 1340. Pazzus fil. Simonis Orlandi pop. S. Marie Novelle cum habitu.

1348. Giovanni Bonaccorsi Ritagliatore p S. Laurentii.

1351. Iacopo di Strozza degli Strozzi p. S. M. Ughi .

1360. Luigi di Nato di Donato di Berto pop. Sanche Felicitatis.

1363. Matteo di Simone Orlandi pop S. Marie Novelle Gonfaloniere.

1363. Tieri di Andrea Dietisalvi.

1383. Iacopo Datini pop. S. Marie Novelle.

1383. Federigus Pierozzi de Saffettis pop. S. Petri Bonconfigli cum habitu.

1383. Antonius Francisci de Giambollaribus populi S. Michaelis Bertelde.

1383. Franciscus Baldi de Adimaribus.

1338. Dom. Mina f. q. Magistri Taddei, & uxor q. Dosgi de Pulcis pop. S Marie Novelle.

1376. Dom. Angela uxor Ioannis de Giambollaribus cum habitu Pinzocherar.

1383. Dom. Dragoncina uxor Benedicti Dom. Ioannis de Strozzis pop. S. Donati.

- 8. 1344. Braccinus Ioannis pop. S. Felicitatis cum hab.
  - 1348. Dom. Campi Dom. Pini della Tosa.
  - 1348. Ser Manetto Cambi da Puntormo.
  - 1363. Biligiardo di Mess. Bindo della Tosa.
  - 1363. Bindo (al. Niccolò) d' Andrea Betti.

1363. Pinuccio Bonciani.

1373. Bancus Benvenuti pop. S. Pauli.

- 1348. Dom. Nera uxor Dominici de Guidalottis pop. S. Marie Maioris.
- 1348. Dom. Bartola uxor Ricciardi de Ricciis pop. S. Marie Alberici.
- 1361. Dom. Ermellina/moglie di Casino Medico pop. S. Marie Novelle.
- 1364. Dom. Lisa uxor Manetti Petri pop. S. Petri Celorum cum habitu.
- 1383. Dom. Tile uxor Christophori de Cicalinis pop. S. Petri Celorum.
- 9. 1326. Petruccius Galvani pop. S. Felicis.
  - 1348. Dom. Bindus Dom. Biligiardi della Tofa.
  - 1383. Allessio del Monte pop. S. Marie Novelle.
  - 1414. Laurentius Tosi cum habitu.
  - 1363. M. Ghita degli Acciaiuoli, moglie che fu di Mess. Bindaccio de' Mangiadori da Sanminiato.
  - 1383. Dom. Margherita uxor Andree Segnini cum habitu
- 10. 1363. Lapo di Mess. Falcone pop. S. Trinitatis . a 96.
  - 1332. Dom. Tura uxor q. Cambini pop. S. Pauli.
  - 1373. Dom. Antonia uxor Uberti Benvenuti populi S. Felicis in Piazza.
  - 1383 Dom. Antonia uxor Ser Matthei pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1383. Dom. Niccolofa uxor Andree Pere Baldovinetti cum habitu.
- 11. 1363. Giannozzo di Bartolo Fede pop. S. Michaelis Vicedominorum.

1363. Giovanni di Sét Tano Guasconi.

1363. Iacopo di Berto Brunetti pop. Sancti Michaelis Bertelde.

1374. Petrus Valoris pop. S. Laurentii.

1383. Ioannes Lapi de Ficazzaia de Strozzis cum habitu Ordinis.

1383. Turpinus Leonardi de Giambollariis populi S. Marie Novelle cum habitu.

1374. Dom. Nefa uxor Philippi Castelli pop. Sancti Pauli cum habitu.

1370. Dom. Gentite uxor Cionis del Buono populi S. Pancratii.

1383. Dom. Christophora uxor Ioannis Sogliani pop. S. Laurentii.

12. 1331. Bucellus Bonaiuri pop. S. Marie Novelle.

1363. Cionetto de Giuochis pop. S. Margherite a 97.

1363. Ricciardo di Andrea di Ubertino degli Strozzi.

1363. Luca di Siglio Speziale Grosso pep. S. Simonis.

1363. Piero di Mess. Manno Donati.

1383. Pierozzus Doffi de Sassettis pop. S. Petri Bonconsigli cum habitu.

1387. Lapo di Vanni Oricellai p. S. Pancratii cum hab. 1363. M. Ghita de' Pantaleoni, donna che fu di An-

drea de' Ricci.

1383. Dom. Bandecca uxor Pagni Pellicciai populi S. Lucie.

1383. Dom. Bartolomea uxor Martini pop S. Marie Novelle cum habitu.

1330. Dom. Margarită uxor Scholarii, & mater Fr. Onofrii cum habitu Ord.

<sup>13. 1330.</sup> Dom. Franciscus quond Niccolai de Stracciabendis Plebanus de Ripoli pop S. Pancratii.

<sup>1346.</sup> Dom. Francisca mater Iacobi p. S. M. Maioris.

<sup>1363.</sup> Iacopo di Nuto Setaluolo pop. S. M. Novelle . 1363 Niccolò di Ubaldino Ardinghelli p S Trinitatis.

<sup>1383.</sup> Dom. Rubeus de Ricciis honorabilis mi es honorifice fepultus in habitu militari & Fratrum.

<sup>1383.</sup> Spinellus Luce pop. S. Marie Novelle Camerarius Communitatis, & Advocatus.

1350. Dom. Ioanna uxor Filippi Spetiarii pop. Sancte Marie Novelle

1374. Dom. Lagietta uxor Ioannis de Rossis populi S. Felicitatis cum habitu.

1374. Dom. Catherina uxor Laurentii Ottavanti Aromatarii pop. S. Laurentii.

1383. Dom. Diana uxor Cipriani de Mangionibus.

- 14. 1333. Andrea fil. Bini de Salterellis sepultus Pisis cum habitu. a 98.
  - 1363. Barla di Iacopo Bartoli pop. S. M. Novelle.

1363. Iacopo Peri del pop. di S. Lorenzo.

- 1363. Attaviano di Donzello de' Brunelleschi pop. S. Leonis.
- 1363. Iacopo di Neri di Albizzello de Bondelmontibus.

1363. Giovanni Ghini pop. S. Pauli.

1374. Angelus Vanelli de Lucca pop. S. Stefani ad Pontem cum habitu.

15. 1360. Nuto di Donato di Berto pop. S. Pancratii.

1363. Domenico di Vanni Rucellai pop. S. Pancratii cum habitu.

1360. Dom.... uxor Spinelli Dom. Niccolai pop. S. Michaelis Bertelde.

1371. Dom. Orfa uxor Ludovici pop. S. Proculi.

1374. Dom. Sandra uxor Dominici pop. S. M. Novelle.

16. 1347. Gualterotto Taddei Dietifalvi pop. S. Andree cum habitu . a 99.

1363. Ser Piero Pucci Notaio pop. Sancti Donati de Vecchis.

1363. Mazzuolo di Lapo Mazzuoli.

1347. M. Lucia Mattei nostra Pinzochera pop. Sancte Marie Novelle.

1347. M. Cilia moglie che fu di Sabatino pop. di S. Frediano coll' abito dell' Ordine.

1363. M. Tommasa donna che su di Filippo Tecchini.

17. 1347. Bartolo di Mess. Alderotto de Bostichi cum hab.

1363. Antonio di Balduccio Merciaio pop. S. Marie Novelle cum habitu.

- 1363. Rossellino Sensale pop. S. Marie Novelle. 1382. Mari di Lorenzo Viltanuzzi pop. S. Pancratii cum hab. Ordinis.
- 1348 Lapo di Cione Pollina pop. S. Pauli.
- 1383. Ioannes de Giambollariis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.
- 1383. Bartolus Ser Tini pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.
- 1348. Dom. . . . . uxor Dom. Feresi de Rabatta. a 100.
- 1347. Lapo Senfale pop. S Marie Novelle. 18.
  - 1363 Domenico di Giovanni Setajuolo pop. S. Marie Novelle.
  - 1383. Agnolo di Manfredi pop. S. Petri Bonconfigli cum habitu.
  - 1347. Niccolò da Calenzano pop di S. Lorenzo.
  - 1385 Nicolaus Ioannis pop. S. Marie Novelle cum habitu Ordinis.
  - 1360. . . . . moglie di . . . Linaiolo pop. di S. Piero Bonconfiglio .
  - 1360. M. Betta moglie di Nuccio p. S. M. Novelle.
  - 1371. Dom. Benedicta uxor Ser Guelfi p. S. Laurentii.
- 1383. Dom. . . . uxor Albizi pop. nostri cum habitu. 19.
  - 1349. Dino di Ser Ristoro pop. S. Ruffelli de Ristoris.
    - 1363. Lucinozzo di Iacopo da Trenta.
    - 1363. Vannichino di Uberto di Marco degli Strozzi pop. S. Trinitatis.
      - Biagio di Antonio di Orfo.
    - 1387. Zenobius Dom. Marabottini de Tornaquinciis cum habitu.
    - 1411. Ser Zenobi Datti pop. S. M. Novelle cum hab.
    - 1363. M . . . moglie di Latino de' Pigli pop. S. Marie fupra Portam.
    - 1383. Dom. Chita de Rondinellis pop. S. Pancratie Pinzochera.
- 1359. Paulus Dini Attaviani pop. S. Pauli. a 101. 20,
  - 1360. Sandro Biadaiolo pop. S. Andrea.
  - 1368. Dom. . . . Flebanus & Sacerdos de Vicedominis pop. S. Marie in Campo cum habitu.

3374. Dominicus Niccolai Cionis Polline pop. S. Pauli cum habitu Difcipline S. Bartolomei.

1383. Dom. Alexander de Bardis pop. S. Marie fupra Arnum.

1383. Charoccius Charoccii p. S. Pancratii cum habit.

1407. Ghifellus Bi di Ghifelli pop. S. Marie fupra Portam cum habitu.

1416. Dom. Urfula uxor Christofori Bartoli Dom. Christofori cum habitu.

21. 1480. Lisabetta figliuola di Giovanni di Cilio.

1362. Bartolo Pellicciaio del pop. di S. Paolo.

Romulus S. Ruffelli in uno mane cum hab.

1385. Pierozzus de Ottinellis pop. S. M. Novelle.

1416. Spinellus de Adimariis cum habitu.

- 1338. Dom. Bice uxor Cini Mercatoris pop. S. Marie Novelle.
- 1417. Dom. Leonarda f. q. Dom. Petri, & mater Dom. Iuliani de Riccis, reliquit perpetuam eleemof.
- 22. 1338. Gherardus Dom. Falconis Iudicis de Licignano pop. S. Trinitatis cum habitu. a 102.

1347. Ghuccio Bughetti p. S Laurentii cum habitu.

1358. Naddo Manni pop. S. Pancratii.

1358. Lucas Nerozzi de Cocchis.

1383. Tommaso de' Cocchi pop. S. Trinitatis.

1383. Dom.... uxor Iohannis Giani pop. S. Marie in Campo cum habitu.

23. 1347. Donato di Albizzo Orlandini pop. S. Pancratii.

1363. Lapo Mazzuoli pop. S. Laurentii.

1363. Ser Niccolò da Montagliari pop. S. Petri Bonconfigli.

1360. M..... de Pilli.

1374. Dom. Nera uxor Raimondini de Vecchiettis.

1383. Dom. Cicilia f. Vanni Ser Lotti pop. S Marie Novelle.

1385. Dom. Tessina q. uxor Michaelis Ioannis de Pantaleonibus pop S Trinitatis.

- 24. 1371. Bindo Bonacci de Guafconibus pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1374. Ioannes de Pirxanio pop. S. Ruffelli.
  - 1383. Iacobus Francisci D. Guidonis pop. S. Reparate
  - 1337. Dom..... uxor Laurentii Čenni Naddi pop. S. Marie Novelle
  - 1348. Bartolus Nerozzi de Cocchis.
  - 1382. Dom. Felix uxor Ioannis de Maghaglienfibus pop. S. Marie Novelle.
  - 1383. Dom. Nera uxor Talenti Mattei Rinaldi pop. S. Leonis cum habitu.
- 25. 1382 Dom. Iacobus Miles Pollonus Ambafciator Dom. Regis Ungharie ad Summum Pontificem fepellitus in habitu militari.
  - 1383. Bonus Pacis Linaiuelus pop. S. Andree.
  - 1415. Tommas Dominici de Rucellais p. S. Pancratii.
  - 1331. Dom. Bancha uxor D. Banchi de Cavalcantibus.
  - 1383. Dom Lena uxor Dom. Leonardi de Strozzis pop. S. Miniati inter Turres honorifice.
  - 1383. Dom. Tile uxor Schiatte de Mangionibus cum
  - 1383. Dom. Bartolomea uxor Clari pop. S. Lucie.
  - 1383. D. Masa uxor Boccaccii de Brunelleschis. a 104.
- 26. 1348. Giovanni di Lippo Aldebrandini pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1363. Rinaldo di Andrea de' Rondinelli p. S. Laurentii.
  - 1363. Guidaccio di Cecco Frasca pop. S. Reparate.
  - 1383. Taddeus Cantini de Alliis pop. S. M. Maioris.
  - 1383. Niccolaus Configli Ugonis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1383. Ristorus Cenni Fei pop. S. Laurentii cum hab.
  - 1383. Meus Dominici Fornarii pop. S. M. Novelle.
  - 1373. Dom. Filippa uxor Geri Michaelis pop. S. Matie Novelle cum habitu
  - 1383. Dom. Bindella uxor Filippi Magistri Filippi pop S. Marie Novelle.
- 27. 1347. Vinci f. di Ceccho Conipop. S. Laurentii cum habitu.

- 1360. Niccolò de' Ricci pop. S. Marie Alberighi.
- 1360. Gaio de' Macci.
- 1373. Domenico di Ser Salvestro pop di S. M. Novella.
- 1374. Ioannes Dom. Tomme de Altovitis pop. SS. Apostolorum cum habitu.
- 1383. Niccolaus Moni Guidonis pop. S. M. Maioris.
- 1383 Dom. Margherita uxor Marchi Lapi pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 1383. Dom. Lifa f. Simonis de Gondis pop. S. Marie Ughi. a 105.
- 28. 1348. . . . . f. Nerozzi de Cocchis pop. S. Trinitatis.
  - 1363. Giovanni di Spinalbello de' Rondinelli pop-S. Laurentii.
  - 1383. Nicholaus Geri Spetiarius pop. S. Laurentii.
  - 1383. Targiottus Mazzerius Dominor.
  - 1331. Dom. Mafa uxor Ioannis Baschiere della Tosa.
  - 1334. Dom Tessa uxor olim . . . de Cavalcantibus .
  - 1357. Dem. Fresca uxor Masi Valori pop. S. Pauli.
  - 1362. Dom. Cancia uxor Andree de Sommaria pop-S. Pancratii.
  - 1384. Dom. Baldefe Turini pop. S. Marie Novelle cum habitu militari, & multum honorifice.
  - 1363. La Mea figliuola di M. Sabella de' Donati.
- 29. 1369. Petrus Niccole de Capocciis de Sulmone Mercator honorifice sepultus vestitus de scarlatto.
  - 1381. Petrus de Petriolo vendîtor Lignorum populi S. M. Novelle dimifit nobis unum legatum perpetuum.
  - 1383. Miniatus Geri de Piglis pop. S. Miniati inter Turres cum habitu.
  - 1383. Bartolus Michaelis Coreggiarius pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1383. Laurentius Niccolai de Cocchis cum habitu.
  - 1383. Giulianus Alexii (al. Alberti) del Monte.
  - 1383. Laurentius de Toschis pop. S Pauli cum habitu.
  - 1383. Dom . . . . filia Ser Taldi de Piglis pop. S. Andree cum habitu.
- 30. 1348.... f. Nerozzi de Cocchis pop. S. Trinitatis.

- 1374. Luzius Ser Joannis pop. S. Trinitatis.
- 1383. Christofanus Masi pop. S. Marie Novelle.
- 1383. Benedictus Petri Morelli pop. Sancii Pancratii cum habitu.
- 1383. Dominicus Bartoli de Borghis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 1383. Dom. Bartolommea f. Barducci pop. S. Cecilie cum habitu.
- 31. 1359. . . . . f. Salicis de Cavalcantibus pop. S. Marie fupra Portam.
  - 1411. Petrus Gori pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1348. Dom. Zucchera uxor Dom. Rossi de Rossis.

# AUGUSTUS.

- 1. 1357. Ante Guidi Dietifalvi pop. S. Andree .
  - 1365. Mess. Francesco di Benedetto del Pace Cavalier del Tempio.
  - 1383. Bernardus Dom. Iacobi del Biada pop. S. Marie Novelle
  - 1387. Dom. Silvester de Altovitis Plebanus de Brozzi cum habitu.
  - 1388. Piero Taddei Dietifalvi pop. S. Andree cum hab.
  - 1337. Dom. Labe uxor quond. Ceffi de Beccanugis pop. S Michaelis Bertelde.
  - 1347. M. Caterina vedova pop. S. Paolo degli Ubria-
  - 1383. Dom. Filippa uxor Pellarii de Sassettis cum hab.
- 2. 1348. Nardo di Giunta Oricellai pop. di S. Pancrazio.
  - 1362. Matteus q. D. Guatani de Piglis pep. S. Petri Bonconfigli, a 108.
- 3. 1383. Antonius de Cavalcantibus olim Plebanus cum habitu.
  - 1412. Benedictus Ser Michaelis de Castro Florentino cum habitu.
  - 1333. Dom. Tessa uxor q. Ioannis Baldesis pop. Sancte Felicitatis.

- 1379. Dom. Bartolomea f. Nicolai Configli fu mari-
- 4. 1347. Migliore Lapi pop. S. Marie Novelle cum hab. 1363. Stefano di Cante degli Scali.
  - 1377. Rubertus de Piglis pop. S. Miniati inter Turres.
    - 1383. Taddeus Bartolomei Giani del Papa pop. S. Marie in Campo honorifice fepultus cum habitu.
    - 1383. Ughiccio Ricciardi de Ricciis pop. S. Marie Nepotecose cum habitu honorisice, & honorabilis Civis, & laudabilis in tota Italia.
    - 1383. Dom. Niccolofa uxor Francisci de Giambollariis cum habitu.
    - 1383. Caterina f. Filippi Castelli pop. S. Trinitatis cum habitu. a 109.
- 5. 1327. Melius Baldi pop. S. Marie Novelle.
  - 1342. Iaccbus Dom. Plebani de Cavalcantibus populi S. Marie fupra Portam cum babitu.
    - 1363. Riccardo di Piero di Mess. Riccardo de' Bardi.
    - 1370. Matteus .... pop. S. M. Novelle cum hab.Ord.
    - 1383. Marcus Lapi pop. S. Marie Novelle.
    - 1383. Franciscus Petri del Buono pop. S. Pancratii cum habitu.
    - 1346. Dom. Testa de Tornaquinciis.
    - 1... Nannuccius de Luca pop. S. Marie Novelle.
    - 1373. Dom. Giovanna uxor Gande de p. S. M. Novelle.
- 6. 1355. Iacopo di Lucino Orafo.
  - 1363. Iacopo di Cecco Cioni.
  - 1382. Boccaccius Dom. Ottaviani de Brunelleschis cum habitu.
  - 1334. Simon q. Durantis Spetiarii p. S. M. Novelle.
  - 1398. Simon Dom. Tomme de Altovitis pop. SS. Apostolorum cum habitu.
  - 1363. M.Andrea donna di Antonio di Bartolomeo Corsi.
- 7. 1332. Nuccius Cardinozzi de S. Cafciano pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1368. Rainerius Guidonis pop. S. Marie Novelle fepultus in Ecclefia cum habitu.

- 1383. Angelus Baglioni pop. S. Pauli cum habitu.
- 1383. Anibaldus Benci Carucci pop. S. Laurentii.
- 1471. Ioannes Egidii Daniellis de Gallis pater Fratris Andree pop. S. Marte Novelle sepultus in sepulc o Societatis S. Petri Martiris fotto le volte.
- 1383. Bartola f. Gori Lastraioli pop. S. Pauli cum hab.
- 1381. Dom Tessa uxor Ioannis Passe Finiguerre pop. S. Pauli .
- 1383. Antonia f. Mattei Ser Ioannis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 8. 1347. Niccolò di Guidalotto Bernoccho pop. SS. Apostolorum cum habitu, e lasciò la Cappella di S. Anna.
  - 1374. Simon Dom. Leonardi de Strozzis pop. S. Miniati inter Turres sepultus in sepultura Dom. Leonardi.
  - 1320. Dom. Bona uxor q. Nuti.
  - 1383. Dom. Piera uxor Cenni Segne p.S. M. Novelle,
- 9. 1357 Donatus Gaili de Signa pop. S. Pauli. a 111.
  - 1363. Cambio Nucci pop. S. Laurentii.
  - 1374. Galassus Filippi Amieri pop S Pauli.
  - 1362. Dom Fresca Vannis Hoddi pop. S. M. Novelle . 1383. Dom. Niccolofa uxor Ioannis Giani pop. Sancti
  - Pancratii cum habitu.
  - 1383. Cofina (al. Nesina) Peruzzi de Salterellis pop-S. Michaelis Pinzochera.
- 10. .... Petrus Mei de Cocchis.
  - 1374. Bertus Dom. Niccole Lapi pop. S. Miniati inter Turres.
  - 1383. Ser Stefanus Ser Pauli Nemi pop. S. Michaelis.
  - 1403. Gherardinus de Cavalcantibus.
  - 1415. Arrigus Ioannis de Mazzinghis pop. S. Pancratii cum habitu.
  - 1364. Cambio Nucci pop. S. Laurentii.
  - 1355. Dom. Diana uxor Cantis de Piglis.
  - 1364. Dom. Bina uxor Andree Veri de Rondinellis.
  - 1370. Dom. Contessa uxor Francisci Benedicti Guccii pop. S. Michaelis de Vicedominis.

1383. Dom. Sandra uxor primo Ioannis Petri Anfelmi.

11. 1383. Dom. Mea uxor Cecchi Dominici pop. San&i Pancratii. a 112.

1371. Carlo di Naddo Oricellai cum habitu.

1374. Georgius Benci Caruccii pop. S. Laurentii.

1374. Ubertinus Andree de Strozzis p. S. M. Ugonis.

1383. Leonardus Dominici de Giambollariis cum hab.

1414. Ioannes Mattei Ser Ioannis pop. S. M. Novelle cum habitu.

1383. . . . . . uxor Ioannis Mattei Ser Ioannis popdicti cum habitu.

1383. Dom. Lapa neptis Fratris Luce Mannelli Pinzochera.

12. 1348. Dino di Dante Rinaldi pop. S. Miniatis fra le Torri.

1363. Piero di Lippo Bonagrazia.

1374. Tommas Niccolai de Rucellais p. S. M. Novelle.

1383. Buonus Pauli Buoni pop. S. Pancratii cum hab. 1383. Filippus Borghi pop. S. M. Novelle cum habitu.

1410. Cola Bernardi de Giambollariis pop. S. Pauli

cum habitu.

1374. Dom. Ioanna uxor Ioannis Pauli Ser Bartoli
pop. S. Laurentii.

1383. Dom. Gemma uxor Bartolomei Andree pop. S. Marie Novelle.

13. 1387. Giovanni di Vieri de' Macci cum habitu.

1398. Dom. Franciscus Dom. Andree de Rucellais pop. S. Pancratii cum habitu.

1413. Ridolfo Guglielmi de Sommaria pop. S. Laurentii cum habitu.

1383. Gianus Iacobi pop. S. Marie in Campo cum hab.

1374. Dom. Piera uxor Lapi Coppi de Medicis pop. S. Thome.

1383. Dom. Nastasia uxor Dom. Zenobii Ser Nerii pop. S. Marie Novelle cum habitu.

1409. Dom. Filippa uxor quon, Andree Segnini pop. S Marie Novelle cum habitu.

- 14. 1357. Nerius Cipriani de Tornaquinciis p. S. Pancratii.
  - 1363. Tommafo di Mess. Gianiano pop. S. Simonis. 1387. Ioannes Lapi de Mazzinghis pop. S. Laurentii
    - cum habitu.

      1374. Dom..... uxor Ambruogi Mazzinghi pop.
    - S. Pancratii. 1374. Dom. Piera uxor Mattei Latini pop. S. Pauli.
    - 1372. Dom. Leonarda uxor Ioannis Iacobi pop. Sancti Pauli cum habitu.
    - 1383. Dom. Margherita uxor Francisci Lane populi S. Pancratii cum habitu.
    - 1374 Dom. Bartolomea uxor Angeli Ridolfi de Prato pop. S. Marie Novelle.
  - 15. 1331. Baldera Ducci pop. S. Marie Novelle.
    - 1347. Giovanni Nelli Speziale pop. S. Donati de Vecchiettis
    - 1340. Andreas Taddei Tieri Dietifalvi pop. S. Marie Ugonis.
    - 1371. Dom. Maffius de Piglis Miles.
    - ¥377. Niccolaus Delli pop. S. Trinitatis cum habitu.
    - 1383. Guiglielmus Avenionensis Armiger Dom. Ioannis de Acuto pop. S. Marie Novelle.
    - 1384. Giannozzus Übertini de Strozzis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
    - x303. Dom Cecia de Pocuti Vestita nostra de pop. S. M. Novelle.
    - 1363. Dom.... uxor Zenobii di Cecco Frafca pop. S. Reparate.
    - 1383. Dom. Antonia uxor Antonii de Rucellais pop. S. Pancratii.
    - 1388. Dom. Ioanna uxor Baldefini pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 6. 1347. Tommafo di Francesco Ricchi p. S. M. Ugonis.
    - 1347. Petrus Chellucci pop. S. Marie Novelle.
    - 1383. . . . . . Tommasii de Cocchis pop. S Trinitatis cum habitu.
    - 389. Banca Dominici de Guidalottis cum habitu pop. S. Marie Majoris.
    - 1399. Bernardus f. Pazzini Luce Alberti pop. S. Marie Novelle cum habitu. 1345.

1345. Dom. Ceccha f. q. Dom. Cardinalis de Tornaquincis, & Dom. Guardine f. Pieri di Guardi mater Fratris Iacobi de Paffayantis.

1374. Dom. Niccolofa uxor q. Michaelis Berti pop. S. Marie Novelle a 115.

17. 1330. Dom Apardus Dom. Taddei de Donatis sepultus in habitu Ord. S. Dominici.

1333. Petrus Neri Vini.

1336. Petrus Nardi pop. S. Marie Novelle.

- 1347. Giovanni di Bettino Tornaquinci p. S. Pancratii.
- 1374. Ioannes Marci de Strozzis pop. S. Pancratii cum habitu.
- 1379. Filippus Dom. Iacobi de Ameriis pop. S. Andree.
- 1383. Franciscus dictus Riccius de Giambollaribus. 1383. Franciscus Francie Martinuzzi p. S. Simeonis.
- 1383 Bartolus Sellarius pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 1413. Gregorius Biondi p. S. M. Novelle cum liabitu.
- 1347. M. Tessa di Corso Pieri pop. S. M. Novelle.
- 1347. M. Tessa di Lapo di Uberto pop. S. Pancratii.
- 1347. M. Iacopa de Bonfantini pop. S. M. Nepotecofe.
- 1385. Dom. . . . uxor Martini Spetiarii p. S. Lucie .
- 1410. Dom. Bene uxor olim Filippi pop. S Marie Novelle cum habitu reliquit Societati Laudum.
- t8. 1347. Bernardino figliuolo di Bartolo Bostichi pop. S. Marie supra Portam.

1365. Tebaldino de Ricciis cum habitu.

- 1383. Franciscus Benozii Linarii pop. S. Donati cum habitu.
- 1383. Petrus de Pantaleonibus pop. S. Trinitatis honorifice.
- 3384. Michael Ser Simonis pop. S. Benedicti cum habitu discipline.
- 1412. Dom. Bartolomeus Tomme de Popoleschis, & de Tornaquinciis Iudex decessit Neapoli dum esset Ambasciator.
- 1374. Dom. Betta filia Massionis de Montefalco pop-S. Marie Novelle. 2 116.

Tom. IX. M

- 1407. Dom. Ugoletta Vestita nostra, & pop. Sancte Marie Novelle:
- 19. 1351. Salvestro di Ugo Altoviti, recossi di Contado morto.
  - 1383. Ioannes Masi Scharlattini pop. S. M. Novelle.
  - 1374. Dom. Francesca Bonaccii de Guasconibus pop. S. Laurentii foror Magistri Zenobii de Guasconibus Fratris de Ordine Predicatorum.
  - 1374. Dom. Ghita uxor Iohannis pop. S. Pauli.
  - 1381. Dom. Lapa uxor Anastasii de Altovitis populi SS. Apottolor. cum habitu.
  - 1382. Dom. Ioanna uxor Ioannis de Gallo pop. S. Laurenții cum habitu.
  - 1388. Dom. Niccolofa Vestita S. Dominici uxor Michaelis Bini pop. S. M. Novelle.
- 20. 1337. Cione de Pilastris.
  - 1363. Zenobius Linainolus pop. S. Petri Celorum.
  - 1412. Filippus Petri Ranerii Campfor p. S. Margherite.
  - 1347. Dom. Mafa uxor Lotti Benvenuti Calcifer pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 21. 1331. Dom. Ioanna uxor Cecchi Spine pop. S. Ruffelli. a 117.
  - 1347. Dom. Lapa moglie di Nutino Granaiolo populi S. Marie Novelle.
  - 1357. Dom. Petra filin Roggerii de Ricciis.
  - 1374. Dom. Ginevra uxor q. Zenobii dell' Antella pop. S. Pauli.
- 22. 1363. Dietaiuti di Giovanni Setaiuolo pop. S. Marie Novelle.
  - 1374. Petrus Sabatini pop. S. Fridiani fepultus in fepultura fua ante portam maiorem.
  - 1374. Riccus Petri Arrighi cum habitu.
  - 1383. Niccolaus Gherardini de Cavalcantibus cum hab.
  - 1384. Iacobus Bartolini p. S. Laurentii cum habitu.
  - 1357. Dom. Lice uxor Gherardi Paganelli pop. Sancti Laurentii, a 118.

- 23. 1347. Calvano de pop S. Marie in Campo.
  - .... Dom. Ursa Mazzi pop. S. Pauli cum liab. Ordin.
  - 1383. Andreas Dom. Niccole Lapi pop S. Donati de Vecchiettis.
  - 1383. Antonius Niccolai Lotti de Ardinghis cum hab.
  - 1383. Cecchus Dominici Armaiuoli p. S. M. Maioris.
- 24. 1,25 Bartolus Oclandini.
  - 1383. Simon Michaelis de Salterellis pop. S. Petri Scheradii cum habitu.
  - 1339. Simon q. Lofi de Strozzis pop. S. Marie Ugonis.
  - 1330. Dom. Cecca uxor olim Orlandini pop. S.....
  - 1369 Dom. Sandra uxor Nerozzi de Cocchis populi S. Trinitatis honorifice fepulta cum habitu.
  - 1374. Dom. Catharina uxor Marcucci de Strozzis pop. S. Pancratii.
  - 1409. Dom. Maddalena uxor q. Silvestri Dom. Rossi de Riccis cum habitu, reliquit anniversarium perpetuum 5. slor.
- 25. 1349. Ubaidino Ardinghelli fu recato dall' Ancifa. a 119.
  - 1356. Iacopo di Mezza degli Ottaviani pop. S. Pauli,
  - 1374. Niccolò di Benedetto di Piero Morelli pop. S. Pancratii.
  - 1374. Iacobus Francischini de Arrigucciis pop. S. Lei.
  - 1382. Tommas Riccii de Giamboliariis p. S. Michaelis Bertelde cum habiru Ord.
  - 1383. Tommas Iacobi Tani pop Omnium SS. cum hab.
  - 1365. D Paula uxor Filippi di Spinello da Mosciano.
  - 1384. Dom. Binda della Benda uxor Andree Magistri Ambrosii.
- 26. 1357. Guidus Bernardi de Strozzis p. S. Marie Ugonis.
  - 1363. Geri Peraglia Speziale grosso pop. S. Laurentii.
  - 1383. Bernardus Alexandri de Sassettis dictus Rede
  - 1412. Zenobius Lapaccini pop. S. M. Novelle cum hab.
  - 1379. Dom. Stella uxor Niccolai Bartoli Burci populi S. Laurentii cum habitu.

- 1383. Nanna filia Bandini Granaiolo pop. S. Pauli cum habitu.
- 1383. Margherita filia Ugonis de Vecchiettis.
- 1384. Dom.... uxor Ser Bartoli Ser Pagni populi S. Laurentii cum habitu
- 1412. Dom. Lifa uxor Taddei Pauli pop. S. Marie Novelle cum habitu. a 120.
- 27. 1377. Geri de Soderinis pop. S. Fridiani.
- 28. 1393. Dom. Tommafa f. Bonaccursi Pinzochera di S. Domenico, & dimisit nobis.
- 29. 1337. Ioannes de Circulis pop. S. Romuli. a 121.
  - 1374. Sander Farsettarius pop. S. Cecilie in Gemeterio inferiori in Sepoltura Societatis cum hab. Ord.
  - 1383. Bonaventura Bonaventure Setaiuolo pop. S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1387. Franciscus Bonaccorsi Michi pop. S. Marie Novelle sepultus cum veste Verberantium.
  - 3407. Dom. Bernardus Iudex de Cavalcantibus mortuus est in Piombino.
- 30. 1339. Maestro Bartolo Medico pop. S. Laurentii.
  - 1416. Dom. Petrus Plebanus f. Übertini de Strozzis.
  - 1384. Dom. Laurentia uxor olim Peri de Signa pop. S. Pauli cum habitu.
- 31. 1358. Cante Dom. Guatani de Pilli.
  - 1381. Dominicus Noffi pop. S. M. Novelle cum hab.
  - 1411. Bindus Dom. Niccolsi de Guasconibus cum hab.
  - 1371. Dom. Cilia uxor Dominici Dom. Ciampoli de Cavalcantibus.
  - 1412. Dom. Teffa uxor Gori Laftraiuoli pop. S. Pauli cum habitu.

## SEPTEMBER.

1. 1336. DOm. Tofa uxor Braccini Ioannis cum hab.
1363. Guiglielmus Uguccionis de Ricciis cum habitu.

1334. Henricus f. quond. Donati d' Uberto.

1336. Dom. . . . uxor Dom. Teste de Tornaquinciis'.

1355. Dom. Lapuccia uxor Luce Vanni Puccii pop. S. Donati de Vecchiis.

1360. Dom. Piera Pinucci Bonciani.

1365. Dom. Ioanna de Girolamis uxor Guglielmini

Banderaio pop. S. Romoli.

1374. Dom..... uxor Berti Michaelis Berti pop. S. M. Novelle sepulta iuxta Cappellam S. Laurentii, & germanus dicti Berti in eadem fepultura.

1374. Dom. . . . uxor Guccii Filippi Guccii Lignarii pop. S. M. Novelle in fepultura fua ante por-

tam Ecclesie.

1378. Dom. Oretta uxor f. Franchi de Sacchettis pop. S. Apollinaris cum habitu. a 123.

- 2. 1374. Franciscus vocatus Chicki de Rucellais p. Sancti Pancratii in sepultura eorum iuxta Campanile.
  - 1374. Filippus de Cosis pop. S. Trinitatis cum habitu.
  - 1383. Nicolaus Gualterotti Dietifalvi pop. S. Andree cum habitu.
  - 1383. D. Isabella de Donatis uxor Bonaccursi Gianni.
- 1379. Ser Paulus Filippozzi de Ameriis pop. S. An-3, dree cum habitu.
  - 1379. Ioannes de Diversis de Lucca cum habitu.
  - 1389. Dom. Bartolomeus Miles de Cocchis pop. S. Trinitatis sepultus honorifice cum habitu.
  - 1360. Dom. Ioanna Ser Scarlatti.
- 1355. Bartolo di Lorenzo pop. S. Marie Novelle.
  - 1355. Michus de Guidalottis pop. S. Marie Maioris cum habitu.
    - 1367. Dom. . . . uxor Spinellini Dom. Niccole de Castro Florentino pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1368. Ser Tommaso Lamberti pop. S. Laurentii. 5.
    - 1371. Iacobus Filippi pop. S. Marie in Campo cum hab.
    - 1374. Santi Fornarius pop. S. Marie Novelle sepultus est in Cemeterio iuxta portam platee veteris.

- 1383. Petrus Pauli Tomasii pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 1388. Andreas Martinuzzi de S. Miniato pop. Sancti Ambrofii.
- 1379. Dom. Ioanna uxor Naddi de Gherardinis pop. S. Pancratii cum habitu.
- 1387. Dom. Bartolommea de ArriguccisVestita nostra.
- 6. 1356. Giovanni Boninfegna pop. S. Lucie Omnium Sanctorum.
  - 1358. Piero da Choldaia.
  - 1358. Giovanni Argomenti pop. S. Laurentii.
  - 1373. Reginaldus Iacobi'de Bachinis pop. S. Fridiani .
  - 1374. Curradus Lychtynsteyn de Suevia, reliquit fieri Anniversarium.
  - 1383. Niccolaus Gori de Strozzis cum habitu popa S. Marie Ugonis.
  - 1379. Dom. Mandina fil. Benedicti Pieri Morelli, & uxor Luce pop. S. Felicis in Piazza cum habitu.
- 7. 1343. Bartolo Giotti pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1373. Dom. Simon de Bardis p. S. Marie supra Arnum.
  - 1374. Dom. Zenobius Iudex Ser Nerii S. Michaelis de Vicedominis cum habitu.
  - 1371. Dom. Piera uxor Angeli, & filia Ristori Nicholai pop. S. Laurentii.
  - 1374. Dom. . . . . . f Richardi de Albizi pop. S. Petri Maioris in fepultura patris in Cemeterio inferiori, non erat nupta.
  - 1378. Dom. Agnes uxor olim Pierozzi della Luna cum habitu.
  - 1414. Dom. Antonia uxor Benedicti Caroccii populi S. Marie Novelle cum habitu.
- 8. 1342. Dom. Blasius de Tornaquinciis. a 126.
  - 1372. Lottus del Voglia (al. del Veglia) pop. Sancte Marie Maioris.
  - 1387 Dominicus Andree Tecchini pop. S. Pancratii cum habitu.
  - 1403. Joannes Salvini pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 3333. Dom. Lapa uxor q. Squarcie pop. S. Fridiani.

- 1303. Dom. Donata uxor q. Ghini Baldesi pop. S. Fe-
- 1358. Dom. Giovanna uxor Magistri Filippi della Gramatica.
- 1367. Dom. Dada de Soldaneriis pop. S. Trinicatis Vestita nostra.
- 1374. Dom. Paula uxor .... pop. S. Marie Maioris f. Bonaccurfi Setaiuoli.
- 1383. Mona f. Filippi Blassi de Strozzis pop. S. Trinitatis cum habitu.
- 9. 1338. Tinaccius f. q. Losi de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.
  - 1375. Christofanus Petri Lippi pop. S. M. N. cum hab.
  - 1383. Dominicus Ugonis de Vecchiettis cum habitu.
  - ... M. Piera moglie che fu di Niccolaio del popdi S. Trinita.
  - 1370. Dom. Onufria uxor Ser Teghiai de Altovitis Notarii pop. SS. Apostolorum.
  - 1379. Dom. Niccolofa uxor Filippi Guccii pop. S.M. Novelle cum habitu.
  - 1388. Dom. Agnesa uxor Pierozzi Francisci Spetiarii pop. S. Donati cum habitu.
- 1346. Ser Ioannes f. Ser Filippi de Vincio.a 127.
   1348. Dom. Bada uxor Giovanni della Via della Scuola.
- 11. 1343. Soldo Saffetti cum habitu.
  - 1406. Dom. Lapaccia uxor q. Filippi Neri de Ardinghellis pop. S. Trinitatis cum habitu dimifit Conventui anniverfarium perpetuum.
- 12. 1337. Guidus f. q. Mass de Pilastris pop. S. Trinitatis cum habitu. a 128.
  - 1339. Bernardus f. olim Ser Salvi Dini pop. S. Michaelis de Vicedominis cum habitu.
  - 1343. Matteus de Bononia pop. S. Marie Novelle.
  - 1379. Coluccius Rigatterius pop. S. Marie Novelle fil. Sacerdotis qui moratur in S. Maria Maggiore.
  - 1382. Salvestro di Francesco di Giunta Borghi pop. S. Marie Novelle.

- 1383. Laurentius Mafi Scarlattini pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 1382. Dom. Maria uxor Andree Dom. Niccole Lapi pop. S. Donati.
- 1383. Dom. Antonia uxor Nicholai de Vecchiettis
- 13. 1348. Cardinale f.... de Abatis.
  - 1361. Carlo da Faenza Soldato di Fortezza Conestabile.
  - 136: Tommaso Ottinelli pop. S. Marie Novelle.
  - 1337. Dom. Dada uxor q. Lotti de Alliis pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1344. Dom. Lifa uxor Petri Dom. Riccardi de Bardis pop. S. Marie fupra Arnum.
  - 7357. Dom. Giovanna uxor q. Filippi Girolami pop. S. Pancratii.
  - 1383. Dem. Catherina uxor Gori de Strozzis cum hab.
  - 1383. Dom. Betta de Toschis pop. S. Pauli cum habitu.
  - 1409. Dom. Filippa uxor q. Andree Segnini populi S. Marie Novelle cum habitu.
  - 1408. Dom. Lapaccia uxor q. Gagliardi de Boncianis.
- 14. 1296. Ser Petrus Bonaccursi pop. S. Marie Novelle.
  1349. . . . . . f. Masi de Alferiis pop. S. Marie in
  - Campidoglio. a 129. 1389. Bartolomeus Nicholai Legatoris cum habitu
  - Ord. pop. S. Laurentii . 1414. Onofrius Azzi pop. S. Pancratii cum habitu .
  - 1407. Segna Petri pop. S. Pauli, qui stetit ad officium regulatorum.
- 15. 1381. Dom. Francisca uxor Primerani de Piglis pop. S. Miniati inter Turres.
- 1365. Agnolo di Stoldo Pellicciaio pop. S. M. Maioris.
   1379. Ser Guelfo di Ser Manetto da Pontormo populi S. Marie Novelle cum habitu. a 130.
  - 7. 1336. Lippus del Bene pop. S. Marie Novelle.
    - 1339. Tanus Mazzoccis pop. S. Pancratii cum habitu .
      - 1379. Rondus Mattei pop. S. Trinitatis, fuit de Montelupo. 1357.

1357. M. Lisabetta moglie che fu di Giovanni Angiolini pop. S. Felicitatis.

1383. Riviera f. Rainerii Guidonis pop. S. M. Novelle.

- 18. 1366. Ceccho Cioni Ritagliatore pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1388. Bernardus de Giambollariis pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1381. Dom. Balda uxor Cofe pop. S. M. Novelle, & mater Fratris Georgii devotissimi Ordinis noftri, & dilector. x. Fratrum.

1337. Dom. Bice de Pilastris f. q. Bandini pop. S. Mi-

niati inter Turres.

- 19. 1383. Dom. Gostanza uxor Nicolai Legatoris populi S. Lei cum habitu.
  - 1379. Dominicus Gherardi p. S. M. Maioris cum hab.
- 1346. Dom. Liscius de Castroslorentino pop. S. Iacobi ultra Arnum.
  - 1374. Tomas . . . . . Aromatarius fotius Magistri Fruosini Medici sepultus est in sepultura Ser Salvi Dini ante portam Ecclesie in platea nova pop. S. Michaelis de Vicedominis.
  - 1383. Paulus Thomasii pop. S. M. Novelle cum habitu.
  - 1384. Smeraldus de Strozzis pop. S. Trinitatis cuna habitu Ordinis.
  - 1384. Dom. Sandra uxor Petri Anselmi pop. S. Donati de Vecchiettis.
  - 1337. Iacobus Orlandini pop. S. Marie in Campo.
- 21. 1337. Filippo di Perso de Persis pop. S. Laurentii cum habitu sepultus in Cemeterio inferiori iuxta Cappellam S. Laurentii.

1383. al. 1387. Ugolinus Ioannis de Spinis pop. Sancte

Trinitatis cum habitu .

1383. Arnaldus Pellarii de Sassettis cum habitu populi

S. Petri Bonconfigli.

1380. Dom. Andreuola uxor Manetti Ser Petri Pucci pop. S. Petri Bonconfigli cum habitu, & Petrus f. dicti Manetti iuvenis septem annorum.

1383. Dom. Sandra uxor Andree Gori de Strozzis cum habitu. a 133.

22. 1346. Ghiboles pop. S Marie Novelle.

1374. Zenobius Francisci Armaiuoli pop. S. Laurentii in sepultura patris sub Cappellam S. Catharine cum habitu.

1382. Doffus del Penna pop. S. M. Novelle cum hab.

1371. Dom. Leonarda uxor Niccolai Gori pop. Sancti Laurentii .

1379. Dom. Iacoba uxor . . . . & f. Truffe Martini pop. S. Michaelis Bertelde .

23. 1338. Masus Valoris de Bilenchis pop. S. Michaelis Bertelde, cum habitu Ord.

1337. Ianus Orlandini pop. S. Marie in Campo.

1374. Goro Pierozzi Ottinelli pop. S. Marie Novelle ante portam Ecclefie in fepultura fuorum cum habitu

1374. Guaspar Ioannis Boni pop. S. Benedicti de Tedaldinis cum habitu in sepultura suorum in Cemeterio maiori.

1337. Dom. Helisabetta uxor quond.... de Altovitis pop. SS. Apostolorum.

1383. Dom. Simona uxor Rede de Sassettis pop. Sancti

Petri Bonconfigli.

1477. Dom. Francisca de Pittis uxor Ioanni: Francisci
Dom. Simonis de Tornabuonis. a 130.

24. ... Dom. Frater Simon de Salterellis Archiepiscopus Pisanus reliquit Pietantiam perpetuam in hac die Conventui.

1361. Vanni da Spoleto era in Officio del Bargello.

 1374. Vaggius Ioannis de Manfredis pop. S. Petri Bonconfigli in fepultura fuorum in Cemeterio iuxta Ecclefiam.

1383. Simon Filippozzi de Ameriis pop. S. Andree.

<sup>26. 1339.</sup> Simonis Guglielmini pop. S. Marie Novelle cum habitu. a 135.

1483. Dominicus Filippi Corsi pop. S. Laurentii.

1413. Iacobus Bernardi de Beccanugis pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu reliquit Conventui perpetuam eleemofinam.

1327. Dom. Maria uxor q. Iuncte Rigatterii de pop.

1338. Dom. Agnes uxor q. Ture Burnetti pop. Sancti Michaelis Bertelde.

1361. Dom Elisabet uxor Baldinacci de Erris populi S. Trinitatis.

1375. Dom. Vanna uxor q. . . . de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.

1378. Dom Valentia uxor Dom. Verii de Medicis cum habitu .

27. 1352. Alexander Hieronimi.

1374. Ioannes Tozzi de pop. S. Christophori in Cursu de Adimaribus cum habitu.

1416. Dom. Dianora uxor q. Ioannis Cecchi Michi pop. S. Petri Maioris .

29. 1339. Dom. Joanna uxor Bartoli Duti Chesti pop. San-&i Pauli cum habitu. a 136.

1416. Dom. Antonia uxor q. Icannis Bartoli Burci pop. S. Laurentii cum habitu.

30. 1368. Simon Petri de Pontormo pop. S. Michaelis de Vicedominis cum habitu.

1378. Lotto pop. S Laurentii cum habitu Ord.

1389. Dom. Blassus de Guasconibus pop. S. Laurentii honorifice sepultus cum habitu ante Altare S. Luce Evangeliste.

1388. Dom. Filippa de Adimariis uxor Niccolai Ioan-

nis de Piglis cum habitu.

#### OCTOBER.

JIovanni di Neri da Ricafoli morì a Calenzano.

- 1374. Marchion Ioannis Tozzi de pop. S. Christofori in Cursu de Adimaribus cum habitu.
- 1384. Bonaccurfus Guglielmi de Riccis pop. S. Marie Alberici cum habitu.
- 1405. Filippus Dom Leonardi de Strozzis pop. S. Miniatis cum habitu.
- 2. 1339. Guatanus q. Bonelle de Piglis pop. Omnium SS.
  cum habitu. a 138.
  - 1508. Sora Maddalena del Terzo Ordine di S. Domenico Vestita su seppellita in S. Maria Novella nella sepoltura de' Pollini suoi antichi coll'abito morì giovane su di santa vita, sotto di 8. del mese di Ottobre.
- 3. 1330. Federigus Arrighi Federighi p. S. M. Maioris .
  - 1335. Ioannes Coni pop. S. Michaelis de Vicedominis. 1338. Fr. Guido Lucanus de Ordine S. Antonii de
  - 1338. Fr. Guido Lucanus de Ordine S. Antonii de Vienna.
  - 1412. Maghinardus Filippi de Adimariis.
  - 1383. Dom. Margherita uxor Ubertini de Strozzis pop. S. Marie Novelle.
  - 1383. Dom. Ioanna uxor Azzini Fabri pop. S. Pauli cum habitu.
- 4. 1358. Bate f. Francisci Fiorentino pop. S. M. Maioris.
  1379. Caroccius Angeli de Frescobaldis cum habitu
  - honorifice pop. S. Fridiani.
  - 1412. Vermiglius Ser Francisci de Castroslorentino pop. S. Michaelis Bertelde.
  - 1338. Dom. Maruccia f. q. Dom. Ioannis de Strozzis uxor Attaviani f. q. D. Filippi de Cavalcantibus.
- 5. 1339. Dom Lapa uxor q. Ioannis Ardinghi pop. Sancte
  Reparate.
  - 1339. Dom. Ricca f. Riccis Pellicciarii pop. S. Marie Ugonis.
  - 1409. Dom. Vaggia uxor q. Marci Uberti de Strozzis pop. S. Pancratii cum habitu.
- 6. 1414. Matteus Ugucciozzi de Ricciis cum hab. a 140.

1354. Dom. Tita uxor Petri Pantaleonis.

1380. Dom. Lagia uxor Tommasii de Adimariis pop. S. Marie Nepotecose cum habitu.

- 7. 1319. Ioannes Baldesis pop. S. Felicitatis cum habitu.
  - 1336. Dom. Tedicius de Vicedominis Episcopus Fefulanus.
    - 1388. Dom. Andrea de Tornaquinciis uxor q. Caroli de Pazzis pop. S. M. Novelle cum habitu.

3. 1359. Core del Buono Bufilli pop. S. Pancratii.

- ... Romanus Ioannis pop. S. Marie Novelle cum habiru disciplinatorum Apostolorum Simonis & Iude a 141.
- 9. 1384. Nicholaus Ghini de Tornaquinci pop. S. Pancratii honorifice.

1387. Franciscus Brunaccii Pellicciarius.

- 1335. Dom. Lagia uxor q. Dom. Bindi del Baschiera de Tosinghis.
- 1336. Dom. Thora uxor Bonagratie Lippi Bonagratie pop. S. Marie Novelle.
- 1382. Dom. Bartolomea uxor Bartolomei de Spinis
- 1383. Dom. Niccolofa uxor Matthei Nicholi de Strozzis cum habitu.
- 10. 1355. Dom. Franciscus de Brunelleschis.

1370. Iachinottius Dom. Neri de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.

1383. Chiarotius Iacobi Spetiarii pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.

1395. Andreas Betti pop. S. Pancratii.

1413. Niccolaus Bartoli de Mangona cum habitu.

1351. Dom. Lagia moglie che fu di Benincasa Girolami pop. S. Marie Novelle.

1351. Dom. Selvaggia donna che fu di Mone Puccio Girolami pop. S. Marie Novelle.

1361. Dom. Gemma moglie che fu di Benincafa Falchi pop. S. Salvatoris.

- 11. 1368. Petrus Baldi Bonagiunte pop. S. Pancratii cum habitu
  - 1368. Iacobus Gerii de Girolamis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
    - 1382. Iacobus Strozze de Strozzis pop. S. Trinitatis cum habitu.
  - 1352. Mona Fiore moglie che fu di Buto Baldi.
- 12. 1335. Litius Lippi Litii pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu. a 143.
  - 1340. Sandro de' Saffetti pop. S. Petri Bonconfigli .
  - 1340. Lotto figliuolo di Ser Lippo Pegolotti populi S. Marie Novelle.
  - 1336. Dom. Mandina uxor q. Cecchi de Ciais.
  - 1398. Dom. Bartolomea uxor q Dom. Scholai de Cavalcantibus pop. S. Marie supra Portam.
- 14. 1351. Pierus Dom. Iacobi de Ricciis.
  - 1382. Dominicus Lapi de Guidatottis pop. S. Marie Maio is cum habitu. a 144.
  - 1352. Dom. Lifa mogtie che fu d' Ugolino popolo S. Lorenzo.
  - 1377. Dom. Ioanna uxor Gerii de Piglis cum habitu pop. S Cecilie.
  - 1330. Dom. Bonuccia uxor q. Rustichi Ricoveri pop-S. Laurentii.
  - 1340. Dom. Duccia uxor Ughi Micheli Speziale pop. S. Marie Novelle.
- 5. 1359. Torino Baldese pop. S Pancratii.

1364. Filippo di Taddeo Dietifalvi pop. S. Andree

- 1376. Franciscus Borci pop. S. Andree cum habitu Ord. S. Dominici.
- 1381. Antonius Barducci pop. Sancte Reparate, cum fanguine.
- 16. 1367. Cornelia vidua uxor olim Bernardi pop. Sancte Trinitatis. a 145.
  - 1407. Anfelmus Ioannis Anfelmi pop. S. Petri Bonconfigli cum habitu.
  - 1308. Dom. Massaia uxor q. Baldesis p. S. Felicitatis.

- 1382. Dom. Lapa uxor Iacobi Mezze pop. S. Pauli cum habitu.
- 1383. Dom. Niccolofa uxor Naddi Andree pop. Sancti Leonis cum habiru.
- 17. 1370. Ammannatus Tecchini pop. S. Pancratii cum habitu a 146.
  - 1408. Dom. Niccolaus de Guasconibus cum magno honore sepultus.
- 18. 1351. Laurentius Nerozii de Cocchis p. S. Trinitatis.
  - 1359. Mess. Ricovero (al. Rinero) da S. Miniato pop-Sancte Marie in Campo.
    - 1368. Dom. Mea Vestita nostra soror Errici Bartoli pop S. Pauli.
  - 1337. Dom. Letta de Tornaquinciis uxor q. Peri de Straccibendis pop. S. Pancratii.
- 19. 1381. Tedici di Bindo di Mess. Tedici degli Adimari pop. S. Leonis cum habitu.
  - 1395. Andreas Spinelli pop. S. Laurentii.
  - 1410. Dom. Ioanna uxor q. Silvestri Cantini de Cavalcantibus pop. S. M. Novelle cum habitu.
- 21. 1370. Iulianus . . . . pop. S. Marie Novelle cum habitu . a 147.
  - 1386. Dom. Mafa uxor q. Sandri Farsettarii p. S. Marie Novelle cum habitu; dimisit nobis bonam, & pinguem eleemosinam.
  - 1381. Zenobius de Manfredis p. S. Marie in Capitolio.
  - 1387. Nicolaus Andree Legatore pop. S. Laurentii.
  - 1417. Aghinolfus Niccolai Ghini de Popoleschis pop.
    S. Pancratii.
  - . . . . Piero Michi pop. S. Pauli in domo ubi erat Stufa.
  - 1383. Dom. Iacoba uxor Gherardi de Bursis (al. Bonsis)
    pop. Omnium Sanctorum cum habitu.
  - 1397. Dom. Lifa uxor q. Nicholai Lotti de Ardinghis pop. S. Pauli.
- 22. 1373. Riftorus Niccoli pop. S. Laurentii cum habitu. a 148.

1368. Dom. Niccolofa uxor Taddei Bencivenni Bonfoftegni pop. S. Stefani ad Pontem cum habitu.

1374. Dom.... uxor Ioannis, qui vocatur Ciai de Arrigucciis pop. S. Lei in fepultura eorum in platea maiori cum habitu.

1383. Dom. Zenobia uxor Ioannis Stefani de Cianghettis pop. S. Marie Novelle cum habitu.

1410. Dom. Margherita uxor q. Philippi Dom. Leonardi de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.

23. 1416. Luigius fil. Antonii de Mangionibus pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu .

.... Dom. Bartola moglie che fu di Francesco Grandoni, mater Fratris Henrici de Grandonibus Ordinis S. Dominici.

- 24. 1330. Ricciardus f. quond. Caccie de Ricciis cum habitu. a 149.
  - 1369. Ioannes Casini Bottai pop. S. Marie Maioris.
  - 1409. Filippus Dom. Roberti Aldobrandini pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.
- 25. 1380. Simon Baldi de Tofinghis pop. S. Salvatoris cum habitu honorifice.
  - 1381. Gorus de Strozzis p. S. Marie Ugonis cum hab.
- 26. 1369. Ioannes Ghinucci Faber pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.
  - 1381. Albizzottus Guidonis pop. S. Marie Novelle cum habitu.
- 27. 1344. Spinellus de Mosciano pop. S. Marie Ugonis.

1388. Pantaleone de Pantaleonibus cum habitu.

1318. Dom. Constantia f. q. Dom. Falconis Iudicis de Licignano, & uxor Lapi Dei della Trita de Adimaribus cum habitu.

1370. Dom. Kartalagia uxor Dom. Degonis de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu.

1381. Dom. Niccolofa uxor Pantaleonis de Pantaleonibus pop. S. Trinitatis cum habitu.

1386. Dom. Lapa mater Gerii de Piglis cum habitu.

7382. Dom. Lifabetra uxor Nicolai Ghini de Tornaquincis pop. S. Pancratii cum habitu Ordinis.

1387. Dom. Lifabetta mater (al. uxor) Aleffandri de Ricciis pop. S. Pauli.

- 28. 1356. Ser Simone Lapi da Campi.
  - 1369. Dom. Margherita Soror Petri de Pantaleonibus vidua pop. S. Trinitatis cum habitu.

1382. Dom. Lifabetta uxor Nicholai Ghini de Tornaquinciis.

- 29. 1358. Brunetto de' Persi del pop. di S. Lorenzo.
  - 1338. Dom. Ghetta uxor q. Lippi Ricchi de pop. San-& Marie Ugonis cum habitu

1397. Dom. Gostantia uxor Manfredi de Giambollariis pop. S. Donati de Vecchiis.

1369. Matteus Guidonis pop. S. Pauli cum habitu .

- 30. 1374.... f. Petri Manni pop. S. Pancratii cum habitu Difciplinatorum S. Zenobii.
  - 1383. Lapus Bonaparte pop. S. Pauli cum hab. a 152.
  - 1402. Matteus Niccoli de Strozzis pop. S. Marie Ugonis cum habitu.

1355. Dom. Ioanna uxor Caroli de Strozzis.

- 1368. Dom. Dea mater Cardinalis de Abbatis populi S. Michaelis Bertelde cum habitu.
- 31. 1413. Taddeus Pauli Tommafii pop. S. Marie Novelle cum habitu.

#### NOVEMBER.

- 1. 1360. A Zzino Luqualberti (al. Gualberti) populi S. Pauli, a 153.
  - 1501. Lionardo di Giovanni di Lionardo Bencini pop. S. Laurentii.
  - 2. 1359. Pasquino Telli pop. S. Pauli.
  - 1491. D. Marietta uxor Mariotti Petri della Morotta.

- 3. 1359. Andrea di Cino Coreggiaio pop. S. M. Novelle . 1339. Dom. Sindaca pop. S. Marie Novelle .
- 4. 1339. Michele di Simone Ferraiuolo pop. S. Petri Bonconfigli.

1374. Cenni Fei pop. S. Laurentii in fepultura nova in Cemeterio inferiori cum habitu.

1374. Petrus Dom. Nente pop. S. Marie Novelle cum habitu in fepultura fua fub Capp. S. Catherine.

1374. . . . . f. Ioannis Tozzi pop. S. Christophori in Curfu de Adimaribus in Cemeterio iuxta plateam veterem in sepultura patris.

1383. Pietro di Sassettino de Sassetti cum sanguine.

1407. Iacopo Boccaccii de Brunelleschis.

1398. Dom. Nente uxor q. Boni Squarcie pop. Sancti Fridiani.

- 1334. Dom. Tessina Iacobi pop. S. Marie Novelle.
- 3. 1373. Michael Bartoli Nelli pop. S. Felicis cum hab.
  1381. Bartolomeus Dini Compagni pop. S. Trinitatis
  cum habitu.

1387. Ugolinus Ottavantis pop. S. Laurentii.

- 1326. Dom. Labe uxor q. Ser Pini Bonaccursi populi S. Marie Novelle.
- 1345. Dom. Lapa uxor ( al. foror ) Dom. Iannozzi de Cavalcantibus.

1388. Dominicus Dini Fornarius pop. S. Marie Novelle cum habitu.

5374. Dom. Katerina uxor Ser Niccolai Manetti pop. S. Christophori cum habitu in Cursu Adimariorum in sepultura patris Ser Ioannis Tozzi, que est in porta platee veteris.

1377. Dom. Curradina uxor Baldesi pop. S. Pauli cum

habitu. a 156.

1446. Dom. Nanna uxor Francisci Dom. Simonis de Tornabonis.

1339. Dom. Bacce pop. S. Pauli .

<sup>7. 1382.</sup> Donatus Laurentii de Prato cum habitu Ord.

<sup>1387.</sup> Dom. Margherita chica, & foror Ser Ioannis Sacerdotis Ecclefie S. Marie de Alberighis.

1405. Lapo de Falconibus pop. S. Iacobi ultra Arnum cum habitu.

8. 1345 Zampaglione de Tornaquinciis cum hab. a 157.

1355. Donato Bini de Salterellis.

1373. Paulus Pacini pop. S. Marie Novelle.

1378. Lapaccio di Tedice Mazzinghi da Campi pop. S. Fridiani cum habitu Ord.

1339. Dom. Lapa pop. S. Pauli.

1346. Benzo da Signa.

- 1377. Baldassarre Joannis Nucci Boni pop. S. Michaelis Vicedominorum.
- 1374. Dom. Caterina uxor Maris Andree Villanuzzi pop. S. Pancratii cum habitu in fepultura ante portam Ecclesie in platea maiori.

1383. Dom. Bice uxor Silvestri de Ricciis pop. Sancti Petri Celorum.

- 1413. Dom. Constantia Serva Dom. Fondine cum habitu.
- 1374. Petrus Lapi Marini (al. Manni) pop. S. Pancratii in sepultura sua iuxta Cellarium cum habitu Societatis S. Zenobii.
  - 1374. Dom. Cherica de Tosinghis uxor q. Mattei Borghi pop. S. Benedicti de Vicedominis cum habitu, in sepultura Dom. Odaldi in Cemeterio inferiori iuxta Campanile.

1407. Drudo Ricamatore pop. S. Marie Novelle in Gualfonda.

1412. Zanobi Gondi pop. S. Petri Bonconfigli.

1383. Dom. Tegliaia uxor Taddei Cantini degli Agli cum habitu.

1384. Dom. Fiondina de Infangatis uxor q. Michi de Guidalottis fepulta in Cappella Capituli cum habitu. a 158.

1412. Dom. Bandecca uxor Rainerii Ducciolini pop.

S. Pancratii.

<sup>1361.</sup> Orlandino di Bartolo Orlandini pop. S. Pancratii.

<sup>1411.</sup> Simon Boccaccii de Brunelleschis cum habitu .

<sup>1345.</sup> Dom. Vaggia uxor Filippi Manfredi cum hab.

- 1381. Dom. Mattea uxor Fabrini Georgii de Ricciis pop. S. Marie Alberighi cum habitu.
- 11. 1346. Dom. Impera f. Schiatte de Soldaneriis, & uxor q.... de Rubeis cum habitu.
  - 1384. Bernardus Petri Magistri pop. S. Pauli eum hab.
  - 1410. Ardingus Ugucciozzi de Ricciis cum habitu. 1416. Dom Pace uxor olim.... de pop. S. Marie
  - Novelle.
  - 1358. Dom. Lifa moglie di Giannozzo pop. S. Michaelis Vifdomini.
  - 1367. Dom. Ioanna Vestita nostra pop. Sancte Marie Novelie:
  - 1368. Dom Antonia uxor Lapi del Benchiari populi S. Marie Majoris cum habitu.
  - 1380. Dom. Savorina uxor Francisci de Arrigucciis pop. S. Leonis cum habitu.
- 12. 1331. Atrigus f quon. Bettini de Tornaquinciis pop. S. Pancrasti cum habitu . a 159
  - 1357. Dom. Bianca uxor q. Pepi de Buondelmontibus.
  - r384. Petrus Andree pop. S. Lucie ad Pratum Omnium Sanctorum cum habitu difciplinatorum.
- 13. 1374. Dom. Thora Dini Compagni pop. S. Trinitatis cum habitu.
  - 1374. Dom. Elifabet uxor Icannis Pellicciarii populi S. Marie Novelie.
- 15. 1374. F. Tome Marci de Strozzis, qui vocabatur Piccolino cum habitu in fepultura Cappelle ipforum, pop. S. Trinitatis.
  - 1362. Dom. Pinus Dom. Francisci de Brunelleschis pop. S. Leonis.
  - 1339. Dom. Lore madre di Francesco Paradisi populi S. Michaelis Bertelde a 161.
  - 1386. Dom. Francesca uxor Iacobi de Arrigucciis pop. S. Leonis cum habitu.
- 16. 1380. Loifius Lippi de Aldobrandinis pop. S. Michaelis Bertelde cum habitu.

- 1383. Ioannes Stefani de Cinghettis pop. S. Marie Novelle cum babitu.
- 17. 1337. Dominicus f q. Dom. Ugolini Militis de Tornaquinciis cum habitu.

.... Dom. R. cca Vestita nostra de pop. S. M. Novelle.

- 1359 Dom. Lisa moglie che fu di Niccolò Guidalotti.
- 18. 1348. Guidalotto Bernotti pop. S. Marie fupra Portam. a 162
  - 1380. 41. 1379. Dom. Margherita f. D. Blasii de Tornaquinciis, & uxor Arriguccii de Rinaldeschis de Prato cum habitu pop. S. Michaelis Bertelde.
- 19. 1374. Michael Bini de Salterellis p S. Petri Scheradii.
  - 1365. Dom. Biancha uxor q. Dom. Apatdi de Donatis pop. S. Marie Nepotecofe fepulta est honorifice in Ecclesia coram imagine Crucifixi cum habit.
- 20. 1353. Cantino de Caranafi , al. Carafanni ) pop. S. Miachaelis in Orto , a 163.
  - 8. Dom. Ginevra f Dom. Bartolomei de Cocchis, & uxor Dom. Francisci de Spinis pop. S. Trinitatis sepulta in sepulcro patris sui cum habitu.
- 21. 1403. Dom. Agnefina uxor q. Laurentii de Rucellais pop. S. Marie Maioris cum habitu.
- 22. 1353. Iacopo Pellicciaio pop. S. Marie Novelle fuit Societatis del Pellogrino. a 164.
  - 1416. Dem. Cennina matei Teglie pop S. M. Novelle.
- 23. 1374. Pinuccius de Saffettis pop. S. Pauli in fepultura fuorum in Cometerio maiori cum habitu.
- 24. 1372. Dem. Ermelina uxer Confilii Ugonis pop. Sanche Marie Novelle cum habitu.
  - 1381. Ioannes Barnabe nepos Pierozzi pop. S. Pancratii cum habitu.

25. 1339. Ser Ristoro di Querceto pop. S. Laurentii . a 165.

1396. Dom. Palmerius de Altovitis pop. SS. Apostolor.

1344. Matteus olim Ricciardi de Ricciis Miles dignus tempore suo de Monte secco pop. S. M. Novel.

1356. Mona Lapaccia moglie che fu di Cepperello del pop. di S. Maria Novella.

1358. Dom. Francisca uxor Scholari Francisci Rigatterii pop. S. Laurentii cum habitu Ord. dimisit pietantiam.

1388. Dom. Francisca uxor Michaelis Litii de Guidalottis pop. S. Marie Maioris cum habitu.

- 26. 1351. Gherardus de Giuochis p. S. Margherite. a 166. 1416. Dom. Tommafa uxor Nicholai de Mangona pop. S. Laurentii cum habitu .
- 1377. Lapo de Cavalcanti pop. SS. Apostolor. cum hab. 1339. Dom Ceccha de Lambertis pop. S. Pauli.
- 28. 1374. Ludovicus D. Bindi de Tofinghis p. S. Salvatoris in sepultura patris ante Altare cum hab. a 167.
  - 1333. Dom. Drea (al. Dina) uxor q. Dom. Odaldi de Tofinghis, & f Dom..... de Giandonatis pop. S. Salvatoris.
  - 1382. Dom. Francisca uxor Andree Betti de Minerbettis pop. S. Pancratii cum habitu.
- 29. 1402. Filippus Dom. Simonis de Tornaquinciis sive de Tornabonis pop S. Pancratii.
  - 1333. Dom. Scotta uxor q. Bettini Alepri, & foror Spinelli de Mosciano pop. S. Marie Ugonis.
- 30. 1382. Niccolaus Dom. Mei de Cocchis pop. S. Trinitatis. a 168.
  - 1386. Dom. Iacobus de Maccis Plebanus S. Andree de Cercina cum habitu.
  - 1402. Filippo di Mess. Simone Tornaquinci.
  - 1384. Dom. Andrea uxor Neri pop. S. Pauli.
  - 1388. Dom. Antonia uxor q. Bernardi Georgii de Bardis pop. S. Lucie de Magnolis cum habitu.

### DECEMBER.

- 1. 1358. I Iccolò di Niccolò di Caponfacchi pop. San-
  - 1383. Dom. Petra Pinzochera nostra de S. Geminiano uxor olim Ser Arringhieri pop. S. M. Novelle dimisit piatanzam annualem.
- 3. 1346. Dom. Lena de Cerretanis pop. S. Marie Maioris.
  - 1384. Bonaccursus Ioannis de Pirano pop. S. Ruffelli.
  - 1393. Dom. Simon de Tornaquincis, five de Tornabuonis pop. S. Pancratii.
- 4. 1358. Dorazzo de Piglis pop. S. Miniati.
  - 1370. Dom. Niccola Lapi eximius in Collegio Iudicum pop. S. Miniati inter Turres.
    - 1374. Roggerius Boccaccii de Brunelleschis cum hab.
  - 1491. Michele di Domenico di Zanobi Poggini Barbiere di Borgo S. Lorenzo pop. S. Marie Novelle feppellito fotto le volte di là dalla Compagnia del Pellegrino nella fepoltura di Geri Salvi.
  - 1378. Dom. Teghiai de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu Ord.
  - 1384. Dom. Paula q. uxor Laurentii Becchi pop. Sanche Marie Maioris cum habitu.
- 5. 1369. Dom. Fiore mater Laurentii Donati de Prato pop. S. Marie Nevelle.
- 6. 1346. Dom. Giovanna uxor Giorgi Imbusi pop. S. Pancratii. a 171.
  - 1395. Filippus Ugonis Aromatarius pop. Sancte Marie Novelle
- 7. 1337. Benincasa Falchi pop. S Ruffelli.
  - 1382. Feus Cecchi Fei pop. S. Laurentii cum habitu.
  - 1337. Giandonatus f. q. .... de Infangatis.
- 8. 1343. Bindo di Caro de Alliis pop. S. Marie Maioris.
  - 1343. Naddo Pini de Mazzinghi da Campi.

1340. Ealdo di Marco Ricci da Montefecco fu mazzato nella noftra piazza fepolto cum habitu Ord.

2366. Mona Dada moglie che fu di ..... Siminetti pop. S. Marie fupra Portam.

- 3. 1336. Cambinus Speziale pop. S. M. Novelle. a 173.
  - 1370. Dom. Gemma uxor Iacchi Dini del Pecora pop. S. Salvatoris cum habitu.
- 11. 1381 Marchionne Petri pop. S. M. Novelle cum hab.

1371. Dom. Lippa uxor Bernardi Anfelmi pop. S. Petrî Bonconfigli.

1383. Dom. Ioanna (al. Gemma) uxor Valorini de Sommaria pop. S. Pancratii cum habitu.

- 13. 1347. Sgarellus f. D. Gianni de Tornaquinciis populi S. Pancratii.
- 14. 1343. Gianni di Mess. Testa Tornaquinci pop. Sancti Pancratii .
  - 1382. Dom. Tea uxor Dom. Thomme de Falconibus pop. S. Christophori cum habitu.
- 75. 1409. Dom. Nente uxor olim . . . . pop. S. Lei cum habitu .

1324. Guidottus Donati pop. S. Marie Novelle.

1384. Niccolaus Dom. Blassi de Guasconibus populi S. Laurentii.

1416. Filippus Ughicciozzi de Ricciis.

1384. Guido f. Filippi de Lancillottis cum habitu Ord.

sepultus in Cemeterio nostro.

- 1330. Ladislaus de Crusio Riccis, & frater di Riccardo decessit a Montesecco exul cum Marco suo nepote ambo milites digni temporibus suis. Obiit etatis sue anno 96. & 5. mensib. dieb. vero 12. sacet in Cemeterio cum habitu Ord.
- 16. 1333. Ser Lottus de Quinto pop. S. Laurentii.

1387. Ioannes Duccii de Adimariis honorifice sepult.

1381. Dom. Lifa uxor Tellini Dini pop. S. Pauli cum habitu. 1382. Dom. Tessa uxor Ser Francisci, & mater Fratris Petri loannini pop. S. Felicitatis.

1387. Dom. Margharita uxor Bencivenni Grazzini

pop. S. Marie Novelle cum habitu.

1387. Dom. Mante uxor Bencivenni Grazini populi S. Marie Novelle.

1411. Dom. Fioretta uxor q. Dom. . . . de Altovitis pop. SS. Apostolorum cum habitu.

17. 1410. Lelio Ugolini pop. S. Marie Novelle cum habitu Ordinis.

1411. Dom. Leonarda uxor olim Laurentii pop. Sance Marie Novelle cum habitu.

1359. Mona Bertina moglie che fu di Falconieri Fer : rainolo pop S. Pauli.

1359. Mona Lippa moglie che fu di Simone Orlandi 18. pop. S. Marie Novelle.

1333. Mona Ioanna moglie che fu di Geri Rinaldi de 19. Pigli pop. S. Miniati inter Turres. a 177.

1381. Dom. Bindella uxor Bernardi Dom. Rossi de Rica ciis pop. S. Marie Alberici cum habitu.

1325. Petrus Ser Ioannis. 20.

1345. Piero di Anfelmo di Palla Anfelmi pop. Sancti Petri Bonconfigli .

1381. Falcus Doffi pop. S. Marie Novelle cum hab.

1339. Manno di Lapo di Mess. Cherico de Cavicciuli 21. pop. S. Petri Celorum in habitu.

1387. Dom. Santa uxor Mattei de Peretola p. S. Pauli.

1384. Dom. Pera q. uxor Ser Tani de Guasconibus pop. S. Laurentii.

22. 1379. Carlus de Mangionibus pop. S. Michaelis Bertelde cum fanguine.

1379. Filippus Blasii de Strozzis pop. S. Miniati inter

Turres cum sanguine.

1379. Ioannes Petri Anselmi pop. S. Pancratii cum fanguine.

23. 1379. Bartolus de Siminettis pop. S. Marie supra Portam cum sanguine.

1379. Ciprianus Lippozzi de Mangionis pop. S. Michaelis Bertelde cum sanguine . (\*)

1386. Pierozzus Cini Michi pop. S. Pancratii.

1407. Antonius di Cecco pop. S. Marie Novelle morabatur in Gualfonda.

1333. Dom. Helifabetta uxor q. Zenobii Dom. Iacobi de Ameriis, & f. Filippi de Ieronimis populi S. Andree.

- 24. 1346. Dom. Bencivenni f. q. Nardi de Oricellais, a 179. 1381. Dom. Ioanna uxor Iacobi Farsettarii pop. Sancti Laurentii cum habitu.
- 25. 1379. Paulus Taddei Dietifalvi pop. S. Andree cum habitu.
- 26. 1357. Ioannes q. Lapi Dom. Ceffi de Alleis pop. S. Michaelis Bertelde . a 180.
  - 1384. Laurentius de Prato pop. S. Marie Maioris.
- 1395. Strinatus de Alferiis pop. S. Petri.
  - 1379. Dom. Piera uxor Guilielmi Uguccionis de Ricciis pop. S. Marie Alberici cum habitu.
- 1363. Bernardo di Piero del Maghogho degli Stroz-28. zi. a 181.
  - 1373. Dom. Antonia moglie di Federigo Saffetti cum habitu.
- 29. 1338. Testa f. q. Dom. Ioannis Dom. Teste de Tornaquinciis cum habitu.
  - 1415. Guido de Vecchiettis pop. S. Donati cum hab.
  - 1333. Dom. Diana uxor q. Manini pop. S. Marie Novelle, che stava dal Ponticello.

1370.

(\*) Tutti questi descritti con tal giunta cum sanguine, vuol dire, che furono decapitati, e ne riscontra la storia di que' tempi, come vedremo nel nostro stesso Autore, che ne descrive il fatto, e la cagione.

1370. D. Laurentia uxor Ugolini de Strozzis cum hab.

30. 1378. Dom. Gregorius Pagnozzi de Tornaquinciis pop. S. Pancratii cum habitu militari.

1381. Gervasius Angeli de Tuderto pop. S. Marie Novelle in habitu disciplinatorum.

1332. Dom. Chese fil. Balducci de Pilastris Vestita

S. Dominici.

1337. Oliverius f. q. Carbonis, & pater Dom. Fuligni 31. Episcopi Fesulani pop. S. Michaelis Vicedomin.

1363. Bernardo di Antonio Manfredi pop. Sancte Marie Capitolii.

1377. Tommafo di Piero Tornaquinci pop. S. Pancratii cum habitu.

1344. L'anno 1344, morì in Firenze il B. Iacopo di Mess. Giambono Carboni.

" Nota. Fin quì tutto il descritto Registro di sepolti è " stato riscontrato ancora con una copia diligentis-" sima, e magnifica, che ne hanno i Sigg. Marchesi " Lotteringhi della Stufa. "

'Anno 1327. a' dì 8. di Giugno andò Fr. Gregorio di Bencivenni, e Frace Uguccione Sacrista, e del popolo di S. Maria Novella antichi e buoni uomini, e loro famiglie andarono a S. Croce a Mess, Giovanni Gaetani della Casa degli Orsini Legato per Papa Giovanni, e dissero a detto Legato di una questione del popolo di S. Maria Novella, tra la Porta dell'Alloro, e la Porta del Baschiera con S. Maria Maggiore, e che determinassi di qual popolo fossero le case infra li due termini, e rispose che voleva, che persino a tanto, che la quistione non fosse determinata qualunque abitante in fra li detti due termini volesse pigliar Sacramenti di sua licenzia andasse a qualunque delle due Chiese cioè o a S. Maria Novella, o a S. Maria Maggiore e' detti abitanti siccome piacesse a loro, di qui a tanto che fosse determinata la detta questione, che di quivi era il fosso del Comune, e non vi abitava persona innanzi, ed è abiturio nuovo tutto - §. IV. Seguono altri morti coll' ordine infrascritto diverso, cavati dal suddetto Zibald. A.

Nona Maddalena donna di Matteo di Lorenzo Strozzi nipote di Fra Giovanni Giambollai.
Ottobre .... moglie di Benedetto di Marco degli Strozzi.

Novembre 12. Guglielmo da Sommaia.

Dicembre 1. . . . . figliuolo di Manerto Gondi .

Gennaio 11. Mona Checca di Daniello di Compagno Arrigucci.

Alfonfo Tornabuoni.

Febbraio . . . . donna di Carlo della Luna .

Bartolomeo di Tieri Tornaquinci.

17. Benedetto di Marcuccio degli Strozzi.

20. Giovanni della Luna.

Giugno 19. . . . . donna di Girolamo Giachinotti . 23. . . . . madre del detto Girolamo .

1466. Mona Sandra donna fu di Iacopo Mazzinghi. Agosto Una scondiatura di Zanobi di Cecco Frasca. Un fanciullino d' Agostino Vecchietti.

1467. Francesco di Niccolò Popoleschi. Marzo... Francesco di Tieri Tornaquinci.

Aprile ..... donna di Antonio Minerbetti.

Aprile ..... fratello di Bartolommeo Saffetti.

Dante da Caftiglione, e la donna fua.

Bernardo Vecchietti.

Marabotto Tornabuoni.

1469. Marsilio Vecchietti.

Ubertino Strozzi.

Antonio Minerbetti.

. . . . . fanciullo di Alamanno de' Medici .

G. . . . donna di Giachino di Adoardo Giachinotti .

.... f. di Vanni degli Strozzi.

.... madre di Antonio Brunelleschi.

1471. Antonio Popolefchi.
Piero Minerbetti.
Agnolo Popolefchi.

1473. Lorenzo Adimari.

Nepo Tornabuoni .

Antonia donna che fu di Niccolò Scarlattini.

Antonio di Antonio Brunelleschi.

Mona Antonia donna di Ugolino Mazzinghi. Agnolo Gaddi a' dì 16. d' Ottobre.

Bernardino di Giovanni Cavalcanti.

1474. Piero di Giovanni de' Ricci.

1476. Lorenzo Bonciani.

Lione de' Pigli.

Mona Lena donna di Carlo Gondi. Marsilio di Antonio Vecchietti.

Filippo Strozzi a' dì 6. d' Ottobre 1476.

..... f. d' Arcangelo di Bernarde Cavalcanti..... f. di Girolamo di Giovanni Popolefchi.

Mannello Mategonnelle.

1477. Maddalena donna di Latino de' Pigli.
Lorenzo di Luigi di Mess. Palmieri Altoviti.
Lionarda donna fu di Niccolò di Nerozzo Cocchi.

....f. di Cipriano Giachinotti.

.... f. di Lodovico Strozzi. Benedetto di Niccolo Strozzi.

.... donna di Mess. Piero Migliorelli.

Guglielmo Rucellai. Mariotto Gondi.

1478. Giovanni di Alessandro Strozzia' dì primo d'Aprile. Bernaba degli Agli.

Andrea degli Agli.

.... f. di Giuliano Mazzinghi.

Mona Angiola donna fu di Mainardo Cavalcanti.

Lorenzo Scolari.

Carlo di Bindo degli Agli.

..... donna che fu di Iacopo di Bernardo di Alamanno de' Medici.

Beltramo Guafconi.

Donato Cavalcanti.

Caterina di Zanobi Pollini.

Giovanni Falconi.

Rustico di Ser Nigi.

1479. Bernardo da Castiglione a' dì 26. di Marzo.

Arcangelo Cavalcanti.

Giu-

Giuliano di Stagio degli Strozzi. Mona Lena fu di Filippo Tornabuoni. .... donna fu di Malpiglio Ciccioni .

Piero Offaio.

Tommaso Scarlattini.

.... f. di Papi di Iacomino di Goggio.

.... donna di Scolaio da Sommaia. Andrea Vecchietti.

Branca da Perugia.

.... donna di Mess. Zanobi Guasconi.

M. Lucrezia donna fu di Strozzo di Mess. Marcello.

.... f. di Francesco Sacchetti.

Mona Nannina donna fu di Zanobi de Pilli.

Brigida donna fu di Baldo Altoviti.

Lionora f. di Mess. Pandolfo Oratore del Sig. Gostanzo da Pefaro.

Francesco Brunelleschi.

Francesco Scolari.

Alessandra sorella del detto Francesco Scolari, e donna fu di Giovacchino Guasconi.

Mona Lisa donna fu del Roba Squarcialupi. Alessandro di Daniello Arrigucci.

Giovanni de Pilli.

Giovambatista di Bartolommeo Popoleschi.

Niccolò Tornabuoni. Piero Malegonnelle.

Mona Agnola donna fu di Antonio de' Ricci.

1481. Antonio di Niccolò Scarlattini.

Mona Simona donna di Sandro di Laino Benvenuti. Mona Manna donna fu di Martino dello Scarfa. Antonio di Mess. Palmieri Altoviti.

.... donna di Lorenzo Orlandini Rigattiere.

Mona Salvestra donna fu di Antonio Masini. Francesco di Luigi Vecchietti

Mona Maria donna di Cristofano Benedetti.

.... f. di Marco del Rosso degli Strozzi. Giansimone Tornabuoni.

1482. Piero di Iacomino di Goggio. Salvestro Lapi.

.... f. di Agostino di Iacopo Brunelleschi.

.... madre di Francesco Fraschi.

Baldo Altoviti.

Mona Caterina donna fu di Francesco Pescioni.

.... f. di Antonio Gondi.

Bernardo Mazzinghi. Filippo dello Strinaro.

Mona Nanna donna fu di Lorenzo Altoviti.

.... donna fu di Carlo degli Agli.

1483. Carlo Guasconi.

Mariotto di Riccardo Cavalcanti.

.... figliuola di Bartolomeo di Giovanni Popoleschi. M. Spinetta donna fu di Filippo di Giovanni de Ricci. Mona Lena donna fu di Guidetto Monaldi.

.... f. di Piero Popoleschi.

Giovacchino di Piero Malegonnelle.

1484. Gosa donna su di Piero Frescobaldi. Giovanni di Papi di Iacomino di Goggio. Ginevra donna su di Filippo Giovanni.

.... donna fu di Francesco di Tommaso Cavalcanti.

Antonio Pescioni.

Andrea di Piero Popoleschi.

.... figliuolo di Taddeo Gaddi

..... f. di Giovanni di Ruggiero de' Ricci. M. Barrolomea donna fu di Lionardo Tornabuoni.

Alessandra donna fu di Adovardo Bucci.

Piero di Giovacchino Malegonnelle.

..... f. di Giovanni di Mess. Marcello Strozzi. Mona Sandra madre fu di Adoardo Bueri.

Cione Pollini.

Iacopo di Bernaba degli Agli. Cambio di Tano Petrucci.

Francesca donna fu di Antonio di Salvestro Lapi.

Francesco di Niccolò Tornabuoni.

Iacopo di Ugolino Mazzinghi, recò Giovanni di Bernardo Mazzinghi lir. 18.

.... f. di Annibale di Domenico di Tano Petrucci.

Piero Guasconi.

Scolaio da Sommaia.

Cecchina donna fu di Giovanni Salterelli.

.... f. di Giovanni di Domenico di Vieri.

Piero Brunelleschi.

Lorenzo di Francesco Strozzi.

. . . . f. di

.... f. di Piero del Testa.

.... f. di Francesco da Sommaia.

Tommafo di Zanobi del Testa Girolami.

Mona Tita donna di Francesco da Sommaia.

Mona Bartolomea donna fu di Bernardo Rinieri.

Bernardo di Benedetto Strozzi.

Mona Ginevra donna fu di Giovanni Popolefchi.

Antonio Gondi.

.... donna di Piero Tornabuoni.

.... f. di Cantino Cavalcanti.

Carlo di Mess. Marcello Strozzi.

1486. . . . . figliuola di Lorenzo di Giovanni Strozzi .
Domenico Ginori .

Niccolò di Carlo Strozzi.

1487. . . . f. di Niccolò di Giovanni Popoleschi . Strozzo.

Giannozzo Strozzi.

Mona Maria donna che fu di Michelagnolo di Iacomino di Goggio.

1488. Mona Maria donna che fu di Francesco Tornaquinci.
.... f. di Francesco Cavalcanti.

Piero di Lorenzo Lapi.

M. Lena donna di Giovanni di Ruggieri de' Ricci.

Filippo Tornabuoni.

Mona Caterina di Tedice Altoviti.

Ricciardo Cavalcanti.

.... donna di Lorenzo di Giovanni Popoleschi.

Zanobi di Domenico Frasca.

M. Nannina donna fu di Papi di Giovanni di Goggio . Turino Baldesi .

1489. Bartolomeo del Maestro Lorenzo Sassoli da Prato. Rinieri di Ricasoli.

Bartolommeo Popoleschi.

.... f. di Arrigo Tornaquinci.

Mona Ginevra di Iacomino di Goggio.

... donna che fu di Giuliano di Iacopo Mazzinghi.

.... f. di Francesco di Guglielmo da Sommaia.

Gerozzo de' Pigli.

Batista di Pierozzo della Luna.

.... donna di Adovardo Bueri. Mona.... donna fu di Girolamo di Salvestro Lapi.

 $M,\ldots$ 

M.... donna fu di Giovanni di Antonio Minerbetti. Locenzo Pollini.

1490. Mona Maria donna fu di Simone Gondi.

Tommaso Altoviti.

Bacista Strozzi.

Mona Maddalena di Piero di Tommafo Spinellini.

Nofeci di Zanobi Acciaiuoli.

.... f di Simone di Iacopo Mazzinghi.

Niccolò di Antonio di Antonio Aitoviti.

1491. Mona Lena donna fu di Francesco Strozzi. Filippo Strozzi.

Lisabecta donna fu di Piero di Filippo Guasconi.

Bernardo di Antonio Minerbetti. 1492. Lionardo di Francesco Tornabuoni.

Lorenzo di Giovanni di Simone di Mess. Tommaso Alcoviti.

Giovanni di Neri Ventura.

Carlo di Salvestro Gondi.... f. di Zanobi Gaddi.

Mona Carerina d' Agnolo de' Ricci.

... f. di Bernardo di Alamanno de' Medici.

... f. di Carlo di Bernardo della Tofa.

Antonio di Bernardo Cavalcanti.

M. Laudomine donna di Antonio di Matteo de'Ricci.

Strozzo di Carlo Strozzi.

Francesco di Michele Lapi. . . . . donna che fu di Pagolo Baglioni.

(De' Baglioni molti, che quì non tono registra-

ti.) d'altra mano in margine.

.... donna fu di Michele Lenzi Corazzaio.

Piera donna fu di Cipriano Giachinotti. Ginevra donna fu di Tommaso Ser Tini.

.... donna che fu di Giovangualberto di Ubaldo Altovici.

.... f. di Piero di Geri del Testa Girolami.

1493. Piero di Geri del Testa Girolami.

Giachinotto Cavalcanti.

Mona Gostanza donna fu di Giovambatista di Giuliano Gondi

.... figliuolo di Tommaso di Piero di Iacomino di Goggio.

Tom. IX. O Gia-

Giachinotto di Adovardo Giachinotti.

Andrea del Gagliardo Bonciani.

Carlo della Luna.

Andrea Arrigucci.

Marco Strozzi.

.... figliuola di Cenni di Ristoro Fei Linaiuolo.

.... f. di Giansimone Tornabuoni.

Domenico Mellini.

.... f. di Spinello Spinellini.

.... f. di Zanobi Gaddi.

Raffaello di Lorenzo di Domenico Ginori.

Lionardo di Papi di Iacomino di Goggio.

Bernardo Cavalcanti.

Simone di Iacopo Mazzinghi.

.... donna di Ardingo de Ricci.

Ruggieri Minerbetti.

.... f di Bernardo di Alamanno de' Medici.

Vanni Strozzi.

Mona Ginevra donna fu di Girolamo Popoleschi.

..... figliuolo di Gugiielmo detto Ivo Marchi. Paolo di Iacopone de' Gherardini della Rofa.

Giuliano della Luna.

1495. Giovanni de' Ricci.

... figliuolo di Andrea di Alamanno de' Medici. . . . donna fu di Francesco di Antonio de' Ricci.

Niccolò di Antonio de' Ricci.

Alessandro di Bernardo Vecchietti.

1496. Ugolino di Ruggieri Minerbetti.

Mona Cangenova donna fu di Piero di Zanobi di

Benedetto Strozzi. Mefs. Piero Beccanugi.

Lorenzo da Ricafoli.

Ginevra donna fu di Lione de' Pigli.

Piero del Rosso Buondelmonti.

1497. Lisabetta donna fu di Andrea.

Latino de' Pigli.

Ugolino di Benedetto Vecchietti.

Donato di Simone Altoviti.

Mona Girolama donna di Piero Tofinghi.

Mess. Alessandro Cavalcanti.

Filippo Arrigucci.

Tom-

Tommaso Malegonnelle.

Mona Lila donna fu di Niccolò Talani.

Luigi Calderini.

Mona Maddalena donna fu di Luigi Vecchietti. M. Margherita donna fu di Antonio Malegonnelle. Benedetto di Ser Goccio Lambertefchi.

Mona Fiammetta donna fu di Andrea di Alamanno de' Medici.

Gostanza donna su di Chiarissimo di Iacopo de'Medici Mona Francesca di Marsilio Vecchietti. Giovacchino di Giovacchino Malegonnelle.

Salvadore Cavalcanti.

Luigi di Pi ro Malegonnelle.

M. Vaggia donna fu di Marabottino Tornabuoni.

Carlo Brunelleichi.

Lorenzo Tornabuoni a' di 30. d' Agosto.

Filippo di Tommaso Altoviti.

Mona Francesca donna fu di Antonio degli Strozzi.

Carlo di Lorenzo Strozzi.

Giovanni di Benedetto Strozzi.

Guido di Luigi Vecchietti.

Mutolo di Mess. Piero di Lionardo Beccanugi.

Francesco Monaldi. Giovanni Cavalcanti.

Girolamo Giachinotti.

1498. Lessandra donna fu di Guido Bonciani.

Giovanni di Bernardo Mazzinghi. Domenico di Giorgio della Lulia.

Ginevra donna fu di Lorenzo Popoleschi.

Niccolò Spinellini.

Sinıbaldo Gaddi .

Benedetto da Sommaia.

Arrigo Mazzinghi.

Alessandro Gaddi.

Ridolfo da Sommaia.

Giovambatista di Ridolfo da Sommaia.

Piero di Marabotto Tornabuoni.

Mona Lifa di Giovanni Arrigucci recò Francosco fuo figliuolo

M. Francesca donna fu di Niccolò di Carlo Strozzi . Bartolomeo di Giovanni Popoleschi.

2 Mona

Mona Antonia donna fu di Giuliano Gondi. Bastiano di Giovanfrancesco Tornabuoni. Giovanni di Antonio Tornaquinci. .... f. di Girolamo di Antonio Gondi.

Salvadore Vecchietti.

Francesco di Mainardo Cavalcanti. Mona Nanna donna di Baldo della Tofa. Piero di Lionetto Tornabuoni.

1499. Mess. Tommaso Minerbetti.

Agnolo de' Ricci

.... f. di Piero Minerbetti,

Gofo degli Strozzi.

Marco Strozzi.

Giovanni Strozzi.

Pagolo Strozzi.

Federigo di Lorenzo Altoviti.

....moglie di Andrea di Mess. Tommaso Minerbetti.

Baldinaccio Cavalcanti.

... donna di Rinieri Scolari.

Francesco di Mariotto Gondi. } al. 1500. Caroccio Strozzi.

Antonio Strozzi.

1505. Pippa donna che fu di Mariotto Rucellai. .... donna di Iacopo de' Pilli. Francesco di Tommaso Cavalcanti. Papi di Giacomino de' Goggi. Mona Primavera donna fu di Francesco Vernacci. Luigi di Ghino Vecchietti. Mona Antonia donna fu di Francesco Strinati.

Tita donna fu di Guglielmo Rucellai.

Zanobi di Simone Mazzinghi. Simone di Mariotto Gondi. 1501.

> Francesca donna fu di Giovanni da Sommaia. Mona Cammilla madre di Raffaello Strozzi.

Francesca di Giovanni Strozzi.

Pippa donna fu di Antonio di Mess. Palmieri Altoviti, recò Palmieri suo figliuolo lire 1.

Giovambatista di Marabotto Tornabuoni.

Lorenzo di Giovanni Larioni. Giuliano Gondi.

Sal-

Salvestro Popoleschi. Castello de' Bardi.

Chiarissimo de' Medici.

1502. Gualterotto di Niccolaio di Alessandro Strozzi . Iacopo di Gismondo di Carlo Guasconi .

Bastiano di Francesco di Giovanni di Domenico di Vieri.

Adovardo di Cosimo di Vanni Strozzi.

Giovanni di Luigi di Mess. Palmieri Altoviti. Diamante Rinieri donna su di Giovanni di Fran-

cefco Dini.

Francesco di Bernardo di Mess. Baldo della Tosa, recò Bernardo suo figliuolo.

Lorenzo di Francesco Buondelmonti, recò Pellegrino di Michelagnolo degli Agli suo nipote lire 1. Rinaldo di Simone de' Ricci, recò Simone di Mat-

teo fuo nipote lire 1.

Carlo di Simone di Gagliardo Bonciani, recò Gagliardo di Simone Bonciani fuo fratello.

Benedetto di Marcuccio Strozzi, recò Girolamo Strozzi fuo fratello lire 1.

Giovanni di Raffaello di Giovanni Mazzinghi. Lifabetta di Carlo di Iacopo Guafconi.

Giovambatista di Benedetto di Zanobi Acciaiuoli . Mona Francesca di Alessandro di Bernardo de' Bardi .

1503. Iacopo di Francesco Giacomini. Rassaello di Iacopo Vecchietti.

Mess. Francesco di Mess. Antonio di Piero Malegonnelle, recò Agnolo suo fratello.

Giovanfrancesco di Simone Acciaiuoli.

Tommafo di Domenico Bigordi.

Mona Lucrezia di Ruberto di Dante di Bernardo da Castiglione.

Girolamo di Giovanni di Ser Filippo da Sanminiato. Michele di Francesco di Ser Michele di Antonio da S. H.

Mona Camilla di Bernardo di Ruberto Altoviti. Ridolfo di Francesco di Ridolfo da Sommaia.

Mels. Federigo di Tommiso di Bartolomeo Saffetti Priore di S. Michele Bertelde.

Bartolomeo Minerbetti.

.... f. di Filippo di Baldo della Tofa. Nofri degli Agli.

1504. Mona Pippa donna d' Ugo Tornaquinci.

... figliuola di Bivigi ano di Alamanno de' Medici-.... f. di Iacopo di Simone Mazzinghi.

Pagolo Arrigucci.

Alamanno di Bernardo de' Medici. Palmieri di Antonio Altoviti.

Mona Bartolomea di Mess. Tommaso Minerbetti. Mona Lisabetta di Vieri da Castiglione. Mona Nanna di Bernardo Mazzinghi. .... f. di Filippo di Carlo Gondi . Carlo Rucellai.

Carlo di Benedetto della Tofa. Mona Lena donna fu di Carlo Strozzi.

.... f. di Francesco di Antonio de' Ricci.

Brunetto di Antonio da Verrazzano. Mona Lena di Giuliano de' Vieri.

.... f. di Raffaello di Marco di Vieri.

Mona Marietta donna fu di Lorenzo di Piero Altoviti.

Benedetto di Giovanni Minerbetti. Giovanni di Giannezzo Strozzi.

Francesco di Gabbiiello Giudi .

.... f. di Bernardo di Girolamo Giachinotti. .... f. di Benedetto di Antonio Tornaquinci.

Niccolò di Lorenzo Adimari.

Mess. Antonio di Piero Malegonnelle.

Alessandra donna fu di Girolamo Giachinetti. Filippo di Bernardo di Alamanno de Medici.

Mona Lucrezia donna di Alfieri Strinati. ... figliuola di Bernardo da Castiglione.

Mona Gostanza donna fu di Bernardo di Alamanno de' Medici.

Giovambatista di Giuliano Gondi.

Luigi Tornabuoni. Antonio Vecchierti.

Benedetto di Zanchi Acciaiuoli.

Mona Marietta donna di Francesco della Tosa.

Bernardo di Agabito de' Ricci.

Antonfrancesco di Bindo d'Agnolo Vernacci.

Bonaccorso di Antonio di Ser Bartolo Corsi.

Piero di Michele Mazzinghi.

Arcangelo di Lorenzo Spigliati.

Mona Brigida Tedaldi donna fu di Benedetto di Benedetto Lapaccini.

1516. Leonardo di Luigi.

Goftanza f. di Cossmo di Vanni di Francesco di Benedetto di Caroccio Strozzi.

Mona Maddalena Mancini donna fu di Girolamo di Aleffandro Larioni, recò Aleffandro figliuolo del detto Girolamo.

Benedetto di Vanni di Francesco di Benedetto di

Caroccio Strozzi.

Mona Caterina Segni donna fu di Giovanni di Piero di Brancazio Rucellai recò Cossmo di Giovanni di Piero di Brancazio Rucellai.

Francesco di Domenico Ginori, recò Giuliano fuo fratello.

Lifabetta figliuola di Arcangelo di Lorenzo Spigliati Calderaio.

Alessandra figliuola di Lorenzo di Mariotto di Salvestro di Simone di Geri Gondi, recò Mona Caterina sua madre.

Mona Dada di Matteo di Giovanni Strozzi, recò Piero fuo figliuolo.

Ruberto di Filippo di Giovanni de' Ricci.

Mona Ginevra Orlandini donna di Domenico di Giovanni d' Agnolo di Bindo Vernacci.

Alessandra Manetti donna fu di Francesco di Bese Ardinghelli, recò Lorenzo suo figliuolo.

Maria Strozzi donna di Alessandro di Girolamo Larioni.

Luca di Andrea Larioni.

Lorenzo di Raffaello di Zanobi di Domenico di Zanobi di Iacopo di Bartolomeo del Giocondo.

Mona Cofa de' Medici donna fu di Rosso di Gentile da Sommaia.

Alessandra Altoviti donna fu di Bernardo di Serafino del Biada.

Lucrezia figliuola di Ser Alfonfo di Ser Bartolomeo di Antonio di Ser Bartolo Corfi.

O 4 Fran-

Francesco di Ser Piero di Zanobi di Valore -

Mona Maddalena Ginori donna di Francesco di Bernardo di Domenico Mazzinghi.

Mona Aleffandra de' Ricafoli donna fu di Beltramo di Bernardo di Mefs. Biagio Guafconi, recò Albertaccio di Beltramo Guafconi.

Mona Lucrezia Villani donna di Bernardo di Zano-

bi Adimari, o vuoi Fraschi.

Mona Caterina f. fu di Federigo Federighi, e donna di Niccolò di Mess Zanchi Guasconi, recò Mess. Lionardo di Niccolò di Mess. Zanchi Guasconi suo figliuolo, ai presente Vicario del Vescovo di Fiesole.

Mona Oretta de' Nobili donna fu di Piero di Da-

niello Dazzi.

Lorenzo di Rinieri Scolari.

Niccolò di Mess, Zanobi Guasconi.

Mona Maddalena donna fu di Ser Gimignano Gimignani .

Carlo d' Agnolo di Giovambatista della Tosa.

Rinieri di Francesco Tosinghi.

Alessandro di Davit Agolanti Maestro di Vetti sepellito per l'amor di Dio.

Mona Pippa donna di Antonio Bocci.

### Nel fine del detto Libro è registrato

Bernardus Guido, & Bernardino Candele da' Frati di once 6. l' una

### All' Entrata dell' Opera di S. Maria Novella fegnata T. appare

Niccolò Malegonnelle avere comprato un' Arca dall' Opera lire 4. l' anno 1458.

1515. .... figliuola di Bernardo di Iacopo de' Medici morì di Dicembre 1515.

Mona Leffandra Taddei donna di Giovanni di Simone Altoviti, recò Antonio di Tommafo Altoviti.

Ghe-

Gherardo di Pagolo di Francesco Guasconi. Mona Lisabetta Adimari donna fu d'Agnolo di Zanobi di Taddeo Gaddi.

Dal mortorio d' una feonciatura chiamata Gio. Batifta figliuoio di Ridolfo di Domenico di Tommafo Bigordi Dipintore.

mafo Bigordi Dipintore.

Bernardo di Niccolò Mazzinghi.

Carlo di Magnolo della Tofa.

.... f. di Cotimo di Vanni Strozzi.

Ifabella di Giovanni di Lorenzo Scolari.

Piero di Arrigo di Filippo Arrigucci, recò Albizzo fuo fratello.

1511. Domenico di Zanobi Pollini. Filippo Strozzi. Pandolfo di Giovanni Strozzi.

S. V. Nota di antiche Sepolture, che sono nella detta Chiesa, e nel Cimiterio di S. Maria Novella, colla descrizione delle Armi, ed Iscrizioni, che vi s'incontrano, estratta da un Libro antico intitolato Nota delle Sepolture delle Chiese Fiorentine, che si conserva in San Paolino, da car. 136. a 169

Coro, ed Altare grande de' Tornaquinci, e loro Consorti.

", Num. 7. Armi intorno all' arce maggiore. I. Campo diviso giallo, e verde con palla bianca in mezzo, e croce rossa. II. Croce rossa in campo bianco, e merluzzi intorno gialli, e verdi. III. Lione verde e giallo, campo giallo e verde, e croce rossa in iscudo bianco. IV. Campo a spicchi giallo e verde. V. Lione verde e bianco, in campo bianco e verde, e croce rossa in iscudo bianco. VI. Croce rossa in bianco, due nicchi gialli in verde, e due verdi in giallo. VII. Croce rossa in bianco, campo giallo e verde.

### Per la nave di mezzo dallo scaglione del Coro alle scaglione di mezzo la Chiesa.

1. Nicolaus Lapi 1337. Marci, & Petri Tomme de Spinellis. Branca bianca in campo ozzurro.

2. 3. 4. 5. 6. senza nome e sinz' arme.

7. Arme, un castello giallo in campo azzurro.

8. Iacopo Lapaccino.

Lion rampante in campo bianco, e fascia a traverso con tre stelle.

9. Loysius Lippi de Aldobrandinis.

Listra gialla, e due gigli gialli in campo azzurro, e fascia.

10. Nobilis miles Dominus Bartolomeus Bartoli de Cocchis 1389. Lione bianco in campo azzurro.

11. Nicolaus de Guasconis. Tre sbarre.

12. Vota.

13. Simonis Gagliardi Caroli de Boncianis. Campo diviso con tre listre pendenti.

14. . . . de Ricci.

Campo increciato con quattro ricci.

15. Petri Iacobi Bartoli de Bonis.

Lione bianco con un giglio in campo rosso, c azzurro .

16. Di Filippo di Tommaso di Filippo Rucellai. Un lione corrente sopra un campo a onde.

17. Leonardus Loisi de Strozzis 1354. Tre lune bianche in listra rossa campo gialle.

13. Criftofanus Allafen Orimbergensis. Arme vota.

19. Pauli Boni Leali.

Una branca azzurra in campo giallo.

20. Bernardus Narii filius Guidonis Castillionus. Campo divifo con tre catellini.

21. Iohannis Giani Setaiuoli.

Campo diviso da fascia con tre uccelli, e un lione corrente sopra e sotto.

22. Primerani Lotti de Piglis.

Vai bianchi in listra azzurra, e due righi gialli in campo rosso.

23. Careccii Carocci.

Una rota gialla in campo azzurro.

24. . . . . . . Cavalcanti.

Campo bianco con crocette rosse.

# Nella nave di mezzo dallo scaglione di mezzo la Chiesa alla porta tra e due spigoli.

N.º 1. Averone di Bartolommeo Salvatichi .

Un nomo falvatico .

2. Bertaldi Una scala.

3. e 4. Vote .

5. Nicolai Arrigi Fei Magistri Cambii Mercatoris.

Un lione scaccato giallo.

Leonardi Micaelis Silvestri de Lapis.

Due foglie di fico.

6. Rinieri de Rinaldeschis de Prato.

Quattro listre gialle, e quattro rosse.

7. Criftofori Pieri Fusti de Giambertis Mercato-

Due righe, e stelle azzurre in campo giatto.

8. Laurentio Saxolo Medico, & Filosofo.

Quattro rastrelli ross, e quattro gialli.

9. Marci Parentis Bazalonensis.

Listre azzurre in campo giallo, e il campo a mattoni.

io. Gualterio Panciaticho.

Palla bianca, e croce rossa in campo nere e bianca.

11. Cristoforus Arvictus Hispanus genere Arduc.
Un gatto, o lepre.

12. Nicolao Allio Blasii filio.

Lione mezzo rosso pieno di lunette, e crocette gialle in campo giallo, e mezzo giallo pie-

no di lunette, e crocette rosse in campo rosso, e intorno allo scudo agli.

13. Iacomini Goggii de Tebalduccis.

Campo fasciato con rastrello sopra.

14. Francisci Benedicti Caroccii de Strozzis 1442.

Tre lune bianche listra rossa in campo giallo.

15. Bernardo Oricellario. Pauli. Filio.

Fila dallo scaglione di mezzo la Chiesa alla porta tra lo spigolo e e' pilastri dalla banda del Pergamo.

N.º I. Vota.

2. Andree Veri de Rondinellis.

Rastrello rosso, e 5. rondini nel campo giallo.

3. Vota.

Una stella e 2. sbarre gialle in campo azzurro.

4. Georgius Ricciardi de Riccis.

Tre ricci, e sei stelle in campo azzurro.

5. Giovambatista di Lorenzo Giordani. Capo di lione giallo in azzurro.

6. Zenobii Nicolai de Iocundis.

Un rastrello, tre stelle tramezzate da fascia con tre gigli. 7. Simoni Salvatori Hieronimi filio Mercatori.

7. Simoni Salvatori Hieronimi filio Mercatori.

Un aquila sopra un monte fra due ramicelli
in campo fasciato.

8. Iohannes Laurentii Zenobil de Rufpolis.

9. Guglielmus Cardinalis de Lucellariis. Un lione corrente fopra onde.

10. Altare e sepoltura degli Attavanti. Sbarra incrociata gialla in azzurro.

Fila tra lo spigolo e' pilastri di verso la piazza vecchia nella nave di mezzo dallo scaglione di mezzo alla porta.

N.º 1. Petrus Spinellus Spinelli Medici filius.

Cinque lune.

2. . . . . . . . . . . Cavalcanti . = Come fopra .

g. Pasquinus Francisci Pasquini.

Croce e monte giallo in campo azzurro.

4. Niccolai Masi de Scarlattinis.

Una sbarra e tre stelle rosse in campo bianco.

5. Altare e sepoltura. = Vota.

# Nella tribuna verso la Sagrestia.

#### N.º 1. Blasius Guasconus.

Tre sbarre.

2. Dominus Franciscus Dom. Ardinghi Medices. Sei palle rosse in campo d'oro con fascia.

3. Filippus Tornabuonus.

Un lione rampante con due sbarre in croce in campo giallo e verde.

4. Ugolini de Monte Catino Medico.

Un campo a spicchi. 5. Cappella de' Gondi.

Due mazze in crose.

6. Dom. Ugolini Medico. Un lione giallo.
7. Cappella de' Gaddi.

Croce gialla in campo azzurro.

8. Raffael & Laurentius Ioannis filii a Cafavecchia. Un cerchio e tre gigli gialli in campo azzurro.

9. Porta del Chioftro di fotto. Un gallo.

10. Cappella & sepoltura filiorum Rossi de Strozzis. Tre lune branche listra rossa in campo giallo,

11. 12. 13. 14. Vote.

15. . . . . . . Rucellai . Come fopra.

16. Arme sola con tre listre.

17. . . . . . . . Particini .

Campo diviso, e tre gigli gialli in azzurro e tre listre....

18. Domini Iacobi Bernardi del Biada.

Rastrello spartito con 4. gigli, e un tronco in mezzo, tutto nero in bianco.

Nella

# Nella tribuna da mano manca verso la piazza vecchia.

N.º 1.... Arme con tre gigli gialli in listra....c campo giallo.

2. De Perinis.

Monte giallo in campo azzurro.

3. Cappella delli Strozzi.

Tre lune come sopra.

4. Vota.

5. Del Vigna Prosperi.

Lione bianco e nero in campo rosso.

6. Cappella de' Bardi.

Punte rosse in campo giallo.

7. Cappella e sepoltura.

Onde azzurre e gialle.

Paulo Qricellario.

Lione bianco in campo azzurro e onde azzurre e gialle.

In quadro in detta Cappella

Depingi me fecit Thomas optima proles Correliae gentis, fervus & ipfe Dei. Tre liste gialle e tre rosse.

8. Bartolomei Spinelli Guidonis de Castro Florenti-

no Mercatoris.

Scala bianca in campo azzurro.

9. Pila dell'acqua benedetta. Bartolomeo Cederni. Sei Cederni gialli in campo azzurro, e fascia a traverso.

vo. Dom. Rinuccini, & Dom. Gherardi de Vecchiettis Militum.

Cinque ermellini bianchi in campo azzurro.

11. Constantini & Antonii Branca de Perusio.

Due branche rosse in campo giallo

12. Leonardi Leonardi Simonis Geri de Gondis.

Due mazze incrociate.

13. Gucciozzi Ardinghi de Riccis.

Nella nave da mano dritta cioè verso l'organo a cominciare di sopra sino allo scaglione di mezzo.

N.º 1. Collegium Salvatoris Peregrinorum.

Senz' arme.

2. e 3. Vote .

4. Altare e sepoltura delli Strozzi.

D.O.M. S. Reverendifs. D. Alexandro Strozza Mattei filio Epifcop. Volater. merito ac doctrina infigni Quo extinto ut fibi posterisque esset commune Cammillo Strozza suaviss. Fratri ponendum locarat Alfonsus & Laurentius Caroli & Bernardus & Alexander Cammilli Fratris filii optimo patruo ac de se optime merito Pos. Ann. Sa. MDLXX, VIII. Id. Ian.

Arme degli Strozzi come sopra con mitra.

5. De Monaldis.

Pavone bianco in campo rosso.

6. Vota.

7. Simonis Dom. Tommasi de Altovitis.
Un lupo bianco in campo nero.

3. . . . Arme stessa.

9. Uguccionis Ricciardi de Riccis.

Tre ricci, e cinque stelle in campo azzurro.

Campo verde e giallo.

11. Ghini Bernardi Anselmi.

Righe bianche in campo azzurro a punte.

12. Ugonis Vannis de Vecchiettis.
Come fopra.

13. Vota.

In detta nave dallo scaglione di mezzo alla porta.

N.º 1. Simonis & Catelani filii Bardi Domini Talani de Tofinghis. Forbice in campo azzurro palla bianca e cro-

ce rosta.

2. Al-

2. Altare, e sepoltura Andreas Pascalius.

Un cervio bianco con una stella fra le gambe giatla in campo azzurro.

3. Nicolaus Johannis Baldi olim de Totinghis.

Un lione con una palla bianca colla croce roffa, e pieno di lunette gialle e'l lione nero in campo giallo.

4. Vota.

5. Dom. Ghini Dom. Neri Dom. Cenni della Tofa.

Lione nero pieno di tondi bianchi in campo
giallo.

o. 7. Della Compagnia. Scudo voto.

8. Andree Naldi de Ricafolis.

Un lione azzurro con listre gialle e rosse.

9. De Pascalis.

Come sopra. To. Bartolomei Iacobi de Gallis.

Lista e due galli con ramicelli neri con fascia verde in campo bianco.

RI. Ser Filippi Ichannis Dom. Iacobi de Sancto Miniate.

Listra rossa e tre foglie di .... e 6. stelle ... in campo ....

12. Zenobius Iohannis de Salitis.

Listra a traverso con tre uccelli.

13. Iohannes de Guidis Cerreti.

Un lione con un ramo in mano di....

14. Bonaccursi Antonii Ser Bartoli de Corsis.

Lione mezzo rosso in verde, e'l resto verde in rosso con una lista bianca, e sopra un rastrello con tre gigli tramezzati.

15. Lucas Antonius Iunta.

Giglio rosso in quadro bianco listra azzurra in campo rosso e bianco.

16. Arme fola. Lista con tre stelle sopra, e un dente sotto.

17. Altare, e sepoltura de Capponi.

18. De Barrolis.

Tre merli e due stelle.

19. Campo voto.

done Stagnesi Signori che furono di Mangona, e Francesco di Ubaldino Stagnesi.

Una siasca di stagno bianca e sei righe bianche in campo azzurro.

21. Campo voto.

22. Dominicus Perinus.

Un lione rosso in campo giallo e un lione giallo in campo rosso.

23. Arme fola. Una mezza luna a rovescio, e sotto una mezza cruce con mezzo giglio.

24. Bartolome Nicolai de Benintendis.

Un monte in campo azzurro.

25. Domenico di Lenzo.

Bue rosso campo bianco, e rastrello sopre tra gigli.

26. Franciscus Calderinus Aloysii filius.

3. calderini neri, e sbarra rossa in campo giallo.

27. 28 Della Compagnia del Rosario.

Campo voto.

29. Iohannis Petri de Montesis.

Stella azzurra in bianco, e luna bianca in azzurro.

30. Nicolai Salvestri de Salamonibus.

31. Ioannes Batista Guidonis de Bonaventuris Medicus.

Un albero su un monte.

32. Franciscus & Carolus Bartolomei de Gallis.

Due gulli, come sopra.

33. Altare e iepoltura de Bracci. Honufrius Braccius Zenobii f.

Un braccio vestito.

34. Guglielmus Marchius Ivonis filius.

Un braccio armato con ancora ritta fra due stelle, e sopra un rastrello fra tre gigli.

35. Iohannes Chiaris Gueci de Dietifecis Mercatoris de Gangalandi.

Campo inquartato fra due lioni rampanti, e due spicchi pieni di foglie, o fiori.

Restaurata: Dominica de Iuntinis.

Una sbarra fopra, e una fotto, e quattro rofe. Tom. IX. P 36. Io36. Iohannis de Mezzano 1426.

Croce rossa. monte bianco, stelle gialle in lista rossa, e campo....

Restaurata: Iacobus Ferrettus Laurentii filius.

Un' ala

37. Antonio d' Antonio Linaiuolo.

Michele delle Rede.

Campo con fascia forse pieno di stelle, ma non se ne vede scolpita se non una.

38. Giovanni di Salvadore Carradori.

Lione azzurro pieno di rote bianche in campo bianco.

39. Bindi Angeli de Vernaccis.

Gigli gialli in croce bianca e'l campo azzurro.

40. Micaelis Iacopi de Velta Ferraiuolo.

Un bue e rose gialle in campo azzurro.

41. Luce Sere.

Una branca rossa in campo giallo.

42. Cionis Lapi Gherardi de Pollinis.

Una listra e tre rote gialle in campo azzurro. 43. Altare e sepoltura Micaelis Benis Spinelli de

Mazzinghis 1430. ...

Due mazze e 4. pere gialle in campo azzurro.

.... Baccellij monumentum hoc a maioribus fuis conditum inkaurarunt 15...

44. Campo voto .

Nella nave verso la piazza vecchia dalla tribuna allo scaglione di mezzo la Chiesa.

N.º 1. De Baldefi.

Campo azzurro e due rigbe e due stelle gialle.

2. Campo voto .

3. De' Baldesi

Come Sopra.

4. S. De Migliorellis.

Un bue rosso in campo giallo, la riga di sopra .... tra le due righe .... tre chiodi gialli, campo di sotto .....

5. Campo voto.

6. Al-

6. Altare de Ricafoli e Porta della Cappella de' Ricafoli detta.....

Un lione azzurro e tre liste gialle, e tre rosse.

7. Dell' Amorotto.

Una ferza bianca in campo azzurro.

8. . . . . . . Ricafoli Come fopra.

9. Arme: Monte giallo in listra azzurra, e campo giallo.

10. 11. 12. Campi voti .

13. Antonius Baidesius Guidonis Rainerii filius.
Un gallo sopra un monte in campo giallo.

14. De Guiducci.

Campo diviso, da una parte vaj biauchi in azzurro, dall' altro scacchi gialli in rossa.

15. Laurentii Benedicti de Bianciardis.

Due catene in campo rosso.

16. Angeli Zonobii Taddei de Gaddis. Croce gialla in campo azzurro.

17. Lodovici Iacobi Domini Lei de Vilianis.
Una testa di lione, ed un rastrello.

18. Simonis Geri Gondis.

Due mazze ferrate nere in campo giallo.

19. Iacobi Francisci Venture

(tigli e listra gialli in campo azzurro.

10, Honofri & Mattei Dazi Dini.

l'aftrello rosso con tre gigli gialli, e un capo di bue bianco, e un giglio giallo in campo azzurro, e bianco

21. Campo voto.

22. Micaelis Bini de Salterellis.

Croce rossa fu un monte giallo in tondo azzurro, cerchio giallo e fuora rosso.

23. Manfredi Dominici de Giamboltaribus

Una sbarra, e tre rose rosse in campo bianco.

24. Zenobio Francisci de Agoiantibus.

Un' aquila colla palla bianca, e la croce rossa.

25. Francisci Bencivennis dello Scarfa.

Una lista e due ghirlande gialle in campo verde.

26. Tani Perrucci Bernardini de Bandolis.

Croce rossa e due stelle azzurre in campo bianco.

P 2 27. De

27. De Minerbetti.

Tre spade bianche in campo rosso.

Segue in detta nave dallo scaglione di mezzo la Chiesa alla porta.

N.º 1. Altare e sepoltura Minerbettiae Familiae Dicatum. Tre spade bianche in campo rosso.

2. Bartolomei Zanobi Baldesi .

Unlione giallo in toudo azzurro, e campo giallo, e un altro azzurro in tondo giallo, e campo azzurro.

3. Nicolai Pagnozzi de Cardinalibus.

Pulla bianca e croce rossa in campo giallo, e verae.

4. Iacopo di Tommaso.

Listra bianca, e un lione ... in campo giallo.

5. Nicolai Geri Simonis de Caraggio.

Due chiavi gialle in campo azzurro.

6. Iacobi Rossi Mercatoris.

Onds bianca e campo di fopra rosso, e di sotte azzurro.

7. Iacobi Francisci de Guasconibus.

Tre sbarre.

S. Magistri Petri Cloeti. Rest. per Ser Michaelis Leonardi de Barberino. Scudo incrociato, e una sella.

9. Petri Lippi de Aldobrandinis.

Due gigli gialli, e listra gialla in campo azz.

10. Leonardi Dominici Boninfegne .

Campo giallo, e azzurro attraversato da tre stelle in fila.

11. e 12. Vote .

13. Dominici Clementis de Comis. Senz' arme.

14. Ser Benedicti & Ser Mattei olim Martini quondam Chini de S. Quintino Vallis Else. Un lione con una siamma in mano, e sopra al

capo due gigli.

15. De Pilli. Due liste con vaj.

16. De

16. De Pilli.

Simile.

17. Dominici Benincasa Lapi Dini de Benincasis.

Campo azzurro e un montone bianco e 2. stelle.

18. Filippi Ichannis Iacopi Buonligueris.

Tre listre bianche, e tre.... quattro stelle gialle, e il campo sopra e sotto rosso, e dalle bande azzurro.

19. Luce Alberti & Spinelli eius nepotis.

Due alie gialle in campo azzurro.

20. Laurentius Pagnius Bordonius Pifciensis.
Un lione con un bordone.

21. Altare de Sommaia.

Campo bianco, e sbarra azzurra.

22. . . . . . . . Bondi.

Tre righe nere in campo bianco.

De Sacchettis.

23. . . . . . . . . Vota .

24. Altare de' Mazzinghi.

Tre mazze bianche in campo azzurro.

25. Micaelis Ser Tegnie de Pifcionis de Castro Florentino.

Quattro pesci bianchi in campo azzurro e listre.

26. Rainerii & Albizzotti Guidonis Mercatoris. Refraucata per Francesco di Nice. Guigliadori. Sei palle bianche in campo rosso.

27. Alexander Ripa Medicus.

Sei punte rosse in campo bianco. 28. Iacobus Montis Pugii de Montibus.

Listra rossa a traverso due monti gialli in campo azzurro.

29. Ambroxii Mei Boni.

Due catene, e quattro stelle gialle in campo azzurro:

30. Iohannis Simonis de Vais.

Vaj bianchi in listra azzurra in campo rosso.

31. Bartoli alterius Bartoli lchannis Bartoli Mori de Ubaldinis.

Scacchi bianchi e neri.

32. Altate e sepoltura de Giuochis. Tre listre bianche, e tre nere.

P 3

33. De

33. De Giuochis. Simile.

34. Altare .

Scudo voto.

35. Guatparri di Zanobi del Lama. Sharra rossa in campo .....

### Ne' Chiostri a cominciare dalla porta di Chiesa, e ire diritto.

### N. 1. Porta de' Cini.

Mezzo lione sopra due righe bianche in campo azzurro.

2. Bindo Ghifelli 1380.

Campo diviso in mezzo.

3. Tofo di Giovanni Speziale. Lione rampante diviso da fascia stellata.

4. Noddi Andree de Ghinazziis. Campo divifo in mezzo.

5. Bartolomei Petri de Cedernis. Campo azzurro.

6. Soldi Pauli Soldini -

Campo azzurro diviso con fascia bianca, e tre nicchi d'argento.

7. Soldi Nutini de Lenzonibus. Senz' arme .

\$. Domenico di Burci di Tommafo. Mezzo cane sopra una botte.

9. Teglia di Piero Villanuzzi 1447. Senz' arme .

10. Ser Verdiani Ser Donati Ser Iacobi de Rimbottis. Listre gialle, e azzurre a sghembo.

11. Andree alterius Andree de Mazzis. Due Mazzapicchi in croce.

12. Iacobi Nofri Ciapi.

Fascia azzurra in campo bianco, e sei foglie,

o fiori distribuiti sotto, e sopra. 13. Marcus, & Petrus Cristofori Benedicti 1448. Scudo con fascia, e una rosa sopra, e tre chiodi fotto . 14. Ca:

14. Capitolo, e Cappella de' Guidalotti. Micus Lippi de Guidalottis. 1355.

Alia azzurra con croce rossain campo giallo.

15. Porta del Convento de Cini.

Mezzo lione sopra a due liste bianche in campo azzurro.

# In detti Chiostri da mano manca lungo el muro della Chiesa.

N.º 1. Iacobus, & Bartolomeus Antonii de Nucis. Senz' arme.

2. Zanchi di francesco Brogiotti.
Lione rosso in campo giallo.

3. Bartholomeus I hannis Salvetti.

Una lista e tre capi d'aquila bianchi in campo nero o azzurro.

4. Iacopo di Bartotomeo Giocondi.

Tre stelle e fuscia con 3. gigli, e rastrello sopra.

5. Andree Neri Pieri 1474.

6. Cola Niccolai Spinelli.

Lione rampante con giglio.

7. Andrea di Niccolo Pagni. 1445.

Torre con merli.

8. Buonaguida di Martino di Buonaguida 1448. Senz' arme.

9. Tani Bartolomei Legnaiuoli.
Una rota, e un paio di seste.

10. Mariotto Angieleto Perufino Militi.

Campo diviso con fascia, e sopra una stella.

11. Della Compagnia di S. Lorenzo.

Graticola.

# Ne' Chiostri di sotto a cominciare dalla porta degli altri Chiostri fila da mano ritta lungo la Chiesa.

N.º 1. Agnolo Vanni dal Canto.

Due pesci in campo....

2. Campo rosso pieno di gigli gialli.

3. Tre tondi rossi in campo azzurro.

4. Guidonis & Petri filiorum Masi de Pilestris.

Una listra a traverso a 10. onde.

5. Neri Belmonti, de Palavillanis.

3. nicchi bianchi in listra azzurra,e campo rosso:

6. Tre fasce fra l'onde.

7. Gherardi Domini Fatconis de Licignano.
Un cune e due stelle in campo azzurro.

8. S. Fisiorum Lamberti.

Dom. Gherardi de Vice Comitibus.

Campo a quattro spicchi, che due bianchi; e due a righe.

9. Laurentio Vitellio .

Vitello in campo giallo.

10. Iaccbi Michaelis de Bartolis.

Sharra con stella in campo azzurro.

11. Bene di Spinello Mazzinghi de Peretola.

Due mazze in croce, e quattro pere gialle is campo azzurro.

12. Anselmicrum.

Righe bianche incrocicchiate in campo azzur.

13. .... Tre palle.

14. Baldassarri di Giovanni Boni.

Fascia a traverso con tre lune.

Gigli gialli in campo rosso.

16. Maettro Giovanni di Maettro Ambrogio Solofmei de Campo sopra giallo sotto azzurro e gigli gialli.

17. Giovanni di Tedice Manovelli.

Tre stelle bianche in campo rosso, e sotto bianco.

18. Scudo voto .

19. Ludovicus Domini Rinaldi de Colle.

Una branca.

20. S. Albizi & Geri Stephani de Soderinis.

Tre paia di corna di cervio bianche in rosso.

21. Arme de Ricci.

22. Arme degli Strozzi.

23. Vota .

24. Arme de' Cavalcanti. 25. Un lione in campo rosso. 26. e 27. Vote .

28. Familiae Catelliniorum de Castiglione Preclarorum Florentinorum.

Campo diviso, e 3. catellini nella parte di sotte.

29. Tre Spade .

30. Vota

31. Ruggieri di Rinaldo de Pigli. Vaj tra due listre.

32. Vota .

33. Un' alia azzurra con croce rossa in campo giallo,

34. Tre mazze ritte.

35. zrme degli Strozzi.

36 Beliozzo, e Lorenzo Bartoli.
Un monte.

37. Piero Nardi.

Campo di fopra e di sotto a vaj, e dalle bande

38. Cecco Cioni da Quinto 1281. Un lione con fascia.

39. Alessandro d' Andrea della Casa.
Un utbero sopra un monte.

40. Campo incrociato con quattro stelle.

41. Michele Dotfi.

Mezza aquila, e mezzo campo a strifce.

42. Una croce a scacchi.

43. Campo incrociato can quattro lune.

44. Bandini Lapi.
Un lione rampante.

45 Arme de' Gondi.

46. Un monte tagliato da una lista a traverso.

47. Zanobi del Truffa.

Campo con listra a traverso, e tre stelle.

48. Tre tondi, e listra in mezzo.

49. Ser Lorenzo di Ser Giovanni da Pavanico.

Campo in croce con quattro stelle.

50. Vota .

51. Ser Rinieri D Zanobi e Giulio da Castagniuolo.

Un rastretto.

52. Bartolo Burci.

Due pesci, e una croce.

53. Bettini Vanni Niccoli.

Sei stelle e fascia a traverso.

54. . . . . . . Michi de Quona.

Tre mezze lune tagliate a traverso.

55. Perso di Ser Brunetto Latini.

Sei rose, e tre gigli tra un rastrello.

56. Iohannes....

Una testa di cervio.

57. Vota .

58. Piero d'Andrea Teffitore.

Due serpi sopra un monte, e due gigli.

59. Domenico Boniniegai.

Tre stelle tagliate a traverso.

60 Arm: sola. Tre mezze lune in campo merlato.

61. Bernerdo di Piero de Brolis Maestro della Pieve a Sertimo.

Campo diviso, che di sopra picchiettato.

62. Pela di Piero di Marco Buonavolti.

Campo diviso, e de sopra due grifoni.

63. Buonaiuto di Ventura Rigattiere.

Un angolo acuto con una stella, e due gisti a' lati.

64. De Fagiuoli.

Un gambo di fagiuoli.

65. Bartolo Neri Camerini.

Un lione rampante.

Bartolomeo di Nozzo da Lutiano. Un lione rampante a scacchi.

66. Pagoli Neri o Iacebi Guiderelli.
Un lione rampante.

67. Arme de' Cavalcanti.

68. Vota .

69. Miniati Lapi Catini.

Testa di lione. 70. Lombardi Falduc i da Spugnole.

Campo a listre con una punta di....

71. Vota .

72. Francesco di Pasquino del Mazza.
Un monte con una croce sopra.

73. Vota.

74. Andrea Martinucci da Santo Miniato.

Campo divifo, che di sopra azzurro con rastrello rosso fra tre gigli gialli, e sotto gialli con listra rossa, e due stelle gialle.

25. Vota.

76. Iacopo Farsettaio e Zanobi Orafo figliuoli di Lippo.
Una martellina nera in campo bianco.

77 Vota

78. Filippo Panichi Bifarcini pote paterno del foprade detto Filippo di Vanni. Listra gzzurra, o nera a traverso un grifone giallo in campo azzurro o rosso.

79. Testa di bue sotto un rastrello fra tre gigli.

80. Barducci Vieri del Lombardi.

Campo divifo, fopra giallo, e fotto tre onde ...

81. Cenni Fei, & filiorum.

Tre quadri, o dadi.... in giallo, e mezzo

82. 83. 84 Vote.

### In detti Chiostri dall' altra banda a cominciare da mano manca.

N.º 1. Infangati .

Tre lifte a Sghembo.

2. Guafconi.

Tre sbarre.

3. Ricci S r Roggeri Neri de Riccis, & filiorum.

Quattro ricci fra due liste in croce.

4. Ricci Ser More di Rustico de Ricci.

Tre ricci tra fiori .

5. Nicolai Ser Bartoli Clementis de Stagnensis. Una siasca e sei righe bianche in campo azzurro.

6. Saffetti.

Due liste a sghembo.

7. Bernardi Valorii 1459.

Due penne in croce a capo in giù, e fopra

rastrello fra tre gigli. 8. Lapi Bonaventure de Marinis:

Campo a onde:

9. Bonaccursi Alberti Ser Romani.

Tre liste tagli ate da altra a traverso.

10. Piero di Durante Ricoveri.

Campo diviso, che sopra tre liste, e sotto un giglio.

11. Attaviano di Matteo Nuzii. Due spade in campo diviso.

12 Antelia. = Una sbarra.

13. Niccolo di Giovanni Belacqua Maestro. Tre sbarre a rovifcio, e sopra una stella.

14. Luce Alberti. Due alie .

Bartoli Cenni Giotti.

Lione rampante attorno roso.

r6. Lapi Iunte.

Una branca.

17. Delli Strozzi

Tre mezze lune .

18. . . . . . . Placiti. Una lista a traverso il campo diviso.

19. Domini Tani della Tosa. Lione rampante.

20. Vota .

21. Arme de' Ricci:

22. Vota.

23. . . . . . . de Girolami . Campo diviso da onda.

24. Vota .

25. S. Guidonis Puccii de Empoli. Una branca, e una stella a lato.

26. Veta .

27. Arme incrociata da due liste.

28. Lione vampante .

29. 30. 31. 32. Vote.

33. Ichannis & Lippi . . . . Mercatanti. Fascia con tre palle.

34. Quattro lifte.

35. S. Francesco di Maso di Mico Buonaiuti. Due liste ....

36. Buonaccorfo Buoni Setaiuolo da Starniano. Fascia a traverso con tre uccelli.

37 Lotheringhi della Stufa.

Due lioni rampanti in campo bianco, e croce rulla.

38. Bartolomei Gini del Migliore. Due liste a scacchi in croce.

39. Mat-

39. Matteo di Giovanni Rigattiere.

Fascia a traverso.

40. Salvi di Martino Tedaldi. Testa di bue in faccia.

41. Iacobus quond. Adimari de Beccanugis.

Lione rampante in campo stellato.

42. Pauli . . . . de Aguglione .

Una stella sopra un monte.

43. Bonaccursi Mici Ritagliatore.

Monte e fiori gialli in campo azzurro di sopra,
e listre gialle e azzurre.

44. Brancaccj.

Una fascia a traverso tra due branche.

45. Buti Baldi .

Lione giallo con un giglio giallo in campo fopra rosso, e sotto azzurro.

46. Mattei Rogeris de Manettis de Puntormo.

Stella gialla dentro una gbirlanda di fiori
colorati in campo rosso

47. Rainerii & Marucci filior. Guerrazii Comitis de Monte Cuccheri & eor. descendentium. Campo diviso da fascia, e di sopra un fortilizio, o castello.

48. Lotteringhi de Colline.

Un monte.

49. De Adimaribus.

Campo diviso.

50. Bernardo di Mess. Giovanni da Colline.
Un aquila ritta in faccia.

51. Lionardo di Giovanni Landi Maestro. Tre paia di seste in listra rossa, che taglia un

lione in campo azzurro. 52. Geri Gondi.

Due mazze in croce .

53. Naddo Lapi Bucelli Tabernio.

Un bue ritto in campo merlato.

54. Ser Gino di Ser Giovanni Ginori da Calenzano. Fascia a traverso con tre stelle.

55. Antonii Ursi & filiorum.

Un orfo .... in campo a scacchi.

56. Vota .

57. Tre liste lunghe con una a traverso .

58. 59. Vote .

60. Primerani Ubriachi de Serraglis.

Campo tagliato a listre rosse, e gialle a traverso.

61. Delli Orlandini.

Campo di sopra giallo, e sotto a scacchi.

62. Naddi Domini Falconis de Licignano.

Un cane in corfo, e due stelle bianche in campo azzurro

63. Ardinghelli — Ubaldini Francisci de Ardinghellis.

Croce a scacchi

64. Grandoni — Franciscus de Grandonibus.

Croce a puntoni in campo azzurro.

65. Naddi Manni, & fucrum.

Lione rampante .

66. Betto di Luca Bernardi Beccaio.

Cane bianco in campo azzurro.

67. Iohannis Chini Arringhieri.

Lione rampante in campo rosso.

68. Giovanni di Giuliano d'Arrigo.

Listra rossa a traverso, e sopra un uccello, e

fotto ... 69. Cini Geri Merciarii.

Campo azzurro, e giallo di sopra tre stelle, e sotto due sbarre.

70. Iohanni Micaelis Cafini, & fuor.

Una fascia spartita a più colori con una stella sotto, e sopra.

71. Vota .

72. Cionis del Buono.

Una branca azzurra in campo giallo.

73. Bencivenni Grazini Micaelis Galigaio.

Campo diviso da fascia rossa, con un lembo
azzurro da capo.

74. Guido di Domenico & filier & descendent.
Una quercia divisa da fascia gigliata.

75. Donati Bini Salterelli.

Un monte con croce dentro un cercbio.

76. Iacopo di Nuto Giannetti Setaiuolo. Due ghiande... poste sopra una sharra rossa, e sotto un monte azzurro in giallo.

77. Za-

77. Zanobi di Piero.

Listra, e monte giallo son un uccello.... in campo....

78. Antonio Baldocci Merciaio.

Castello giallo in campo azzurro.

79. Arme fola. Un dalfino .

80. Vota.

Sr. Simone . . . . .

Due branche, un giglio, e un monte gialli in campo azzurro.

\$2. Arme fola. Un caprone ritto fotto un rastrello.

83. 84. 85 86. Vote.

87 Arme fola. Campo divifo a traverso da merli; con una stella sotto e sopra.

\$8. 89. 90. 91. Vote.

92. Benincasa de Mannuccis.

Una stella tra due sbarre.

93. 94. Vote .

# Cappelle in detti Chiostri da mano dritta.

N.º i. Cappella.

Un gallo nero in campo giallo.

2. Cappella delli Steccuti.

Campo diviso con sopra tre ghirlande, e sotto due pesci, e una croce.

3. Cappeila. Scudo voto.

4. Cappella.

Una fascia ....

5. Cappella de Gaddi.

Croce gialla in campo azzurro.

# Cappelle in detti Chiostri da mano manca.

N.º 1. Cappella delli Strozzi.

Tre mezze lune.

2. Cappella de Tornaquinci. Campo diviso in croce.

#### 240 MONMUENTI.

3. Cappella delli Strinati Alfieri
Francesco di Maso Alfieri.

Liste a sghembo divise da altra a traverso.

Sepolture nella Cappella de'... a piè della porta, che va in Chiesa de' detti Chiestri.

N. 1. S. Pagolo Nemi.
Lione rampante.

2. Arme de' Cavalcanti.

3, Geri di Chele Albergatore. Tre rose in unu fascia.

Sepolture dinanzi alla Cappella de'.... in detti Chiostri nella punta del gomito.

N.º 4. Sandro Macci Maestro.

Bue rosso in campo bianco.

5. Barcolo Lapi.

Un lione in una listra.

6. Andrea di Riftoro di Mugello Pittore.

Una lisera e tre nicchi.

Sepolture dinanzi alla Cappella delli Strinati.

7. 8. 9. Vote .

Ne' Chiostri, che si entra rincontro alla porta di Chiesa.

N.º 1. Catelani Rinieri de Cosis.

Tre lune...in campo rosso.

2. Vota.

4. D. Ludovici & Niccole Guilliccionibus de Prato. Campo a Spicchi.

5. Vo-

5. Vota .

6. De Boni .

Lione rampante con un giglio nella spalla.

7. Tellino Dini .

Caprone rampante tagliato da fascia gigliate.

3. Nerozzo di Meo Cocchi. Lione rampante.

9. Simile .

vo. Piero di Bartolo Paradifi.
Una chiave a traverso.

rr. Bartolo di Meo Cocchi.
Come fopra.

12. Vota.

13. Zanobi di Mess. Iacopo di Mess. Filippo Amie-

Fascia a vaj.

14. Dom. Lifa uxor olim Dom. Ubertini de Strozzis.

Campo tagliato, da una parte un lione rampante, e dall' altra due mezze lune.

15. Giovanni di Lippo degli Agli.

Campo di fotto con un lione, e di fopra una

croce hislunga.

16. Arme. Tre lioni a sedere.

17. Benincasa di Lippo di Dino Linaiuolo de Benincasi.

Un montone bianco, due stelle .... in campo azzurro.

18. Petri Bernardi de Petra Menfola de Adimaribus.

Campo fopra giallo, e fotto azzurro.

19. Vanni Domini Marsilii de Vecchiettis.

Cinque ermellini bianchi in azzurro.

20. Domini Lapi de Amieris.
Striscia a vej.

Ne' Chiostri verso la piazza vecchia a cominciare le arche lungo el muro della Chiesa, poi della piazza, poi della strada.

N.º I. De Pilli.

Vaj tra due liste bianche. Tom. IX. Q 2. De Maccis.

Sei gigli in campo . . . .

Rosati.

Lione con una rosa tra le branche.

3. Vota .

4. De Dazzi.

Testa di bue.

5. De Minerbetti.
Tre spade.

6. De Cerretani.

Due armi. La prima un cerro folo ritto. L' altra una fascia con tre cerri.

7. Due catene azzurre in campo giallo.

8. Dominici Leonardi Dominici Boninsegne.

Tre stelle tagliate a traverso.

9. 10. e 11. Vote.

12. De Girolami.

Campo diviso da onde sopra bianco e sotto rosso.

13. De Trinciavelliis.

Sbarra gially in campo verde.

14. Sedici onde .

15. Azonis Sassetti.

Due righe gialle, e listra azzurra in campo bianco.

16. De Sommaia.

Sbarra azzurra in campo bianco.

17. Strozzi

Tre lune bianche in listra rossa in campo giallo.

18. Lione rampante.

19. Listre a Sghembo.

20. Uomo armato con iscudo bianco e croce rossa colla luncia u cavallo.

21. Una brunca.

22. Vota .

23. De Mazzinghi.

Tre mazze.

24. S. Baconis del Bene.

Tre agrile.

25. De Baroncellis .

Tre liftre a fghembo.

26. Tre mezze lane.

27. Ser Zanobi .....

Un becco rampante con una stella tra le gambe.

28. Un mezzo lione sopra una coppa, o simile.

29. Malegonneile.

Tre listre tagliate da altra in mezzo.

30. Un paio di corna di cervio rosse in campo bianco.

31. Due listre in croce.

32. Federigi Arrighi, & filior. Una fascia a onde.

33. Vota.

- 34. Arme degli Strozzi.
- 35. Arme degli Adimari.
- 36. Filippi Aldobrandini.

Fascia a traverso con giglio sotto e sopro.

37. Una listra ritta.

38. Vota .

39. Due sbarre, e tre stelle.

40. 41. 42 Vote.

43. Ranerj . . . . . de Forensibus 1296.

Campo supra bianco, e sotto a listre . . .

44. Arme de Saffetti.

45. Righe bianche a rete in campo azzurro.

46. Arme a quattro spicchi. Altra; aquila gialla in campo azzurro.

47. Vota. 48. . . . . . . . Cambi.

Tre rose in una fascia.

49. Filior. Baldesi Banchi.

Fascia con una stella sotto, e sopra.

50. Una branca. Altra: Un lione scaccato.

51. Tre uccelli in una fascia.

52. Una fascia a traverso.

53 Croce rossa in campo . . . . 54. Una mazza col laccio , e rastrello contre gigli .

55. Montis del Bene.

Una spada in campo merlato.

56. Paffa di Paffavante e — Buono Gherardini della Rofa. Un lione con una rofa in campo pieno di crocette.

57. Una scala.

#### 244 MONUMENTI.

58. Delli Anfelmi .

Righe bianche a rete in campo azzurro.

59. Un lione in faccia in campo pieno di stelle.

### Sepolture per terra in detti Chiostri sotto le logge dalla parte della piazza vecchia alla porta rimurata.

#### N. I. 2. Vote .

3. De Gualandi .

Liste a traverso rosse, e bianche.

4. 5. 6. Vote .

7. Augustini . . . . .

Pauli de Braccinis.

Un braccio con una spada o croce ritta.

8. Vota .

9. Di Bartolomeo, e di Antonio di Matteo Pallaio. Senz' arme.

so. Bartolomei Iacobi de Gallis. Senz' arme.

11. Michele Buontempi. Senz' arme.

12. Veta.

13. Giovanni di Domenico di Vieri.
Due spade, o colselli ritti.

14. Della Compagnia. Scudo voto.

15. 16. Vote

17. Marcus Francisci Pauli Tassini Gemmarii 1446. Senz' arme.

13. Giuliano di Domenico di Vicri.

Due spade all' ingiù in campo diviso.

19. Bernardi Andree de Banchellis. Senz' arme.

20. Gabbriello Convenevoli.

Senz' arme .

21. Vota.

22. Domenico di Zanobi Beccaio. Senz' arme.

23. Vota.

24. Vittorio di Carlo. Senz' arme.

25. Vota.

26. Chimenti d'Agnolo Fiorini.

Un gallo tugl ato da fascia a traverso.

27. 28. 29. 30. 31. 32. Vote.

Nella Compagnia . . . . . . . . . fo**tto la** Cappella de' Ricafoli .

N.º 1. 2. 3. 4. Vote .

5. Fescia, e tre gigli gialli in campo azzurro.

6 Fascia con tre uccelli.

7. Vota.

Nel muro di fuora sulla piazza vecchia.

N.º 1. Altomena.

Un albero ritto.

2. Un lione in un campo pieno di crocette.

3. Sei ricci .

4. Bartolo Buonafede Crociani da Montereggio.

Due monti tra una fafcia a traverfo.

5. Un equila sopra una grata, o rete.

Sulle scalee dinanzi su la piazza nuova. Prima fila delle arche dalla strada verso la piazza vecchia fino alla porta della Compagnia della Scala.

N.º 1, Arme degli Adimari, e altra di una croce gigliata.

2. Campo mezzo azzurro, e mezzo....

3. Campo di sopra bianco, e sotto tre spade a traverso.

4. Tre lifte .....

5. Una sbarra.

6. Un lione in corfo fopra onde.

7. Vota .

8. Campo a onde.

9. Vaj tra due liste.

- 10. Campo con fascia; e altra di una croce gigliata con fascia.
- 11. Arme degli Adimari.

12. Peruzzi da Capalle. Sei pere.

13. Tre cerchi, o anella.

14. Campo fopra bianca, e fotto tre gigli.

15. Vota.

16. Campo divifo la metà a liste, e l'altra metà un lione rampante.

17. Liste a traverso nere, e gialle.

18. Arme de' Cavalcanti.

19. Lista di puntoni.

- 20. Campo diviso sopra bianco, e sotto tre ermellini.
- 21. Croce gigliata con tre spade a traverso.

22. Tre sbarre .

23. Un lione pieno di lune, e di croci.

### Per il muro a cominciare dalla Compagnia della Scala fino alle scalee.

N.º 1. De Figiovanni.

Listra bianca in campo nero.

2. Rinaldi Iohannis.

Lione rampante con una sbarra.

3. Miglioris Mast Pintoris.

Listra vossa in campo bianco.

4. Boturi Lapi de Lucam.

Una rota raddoppiata.

5. Duccio Guidalotti.

Un' alia con una croce.

 Nello di Giunta Ferrajuolo.
 Campo divifo da una fascia con una branca sotto, e sopra.

7. Zanchi di Grifone Fei.

Monte tagliato da una sbarra.

8. Vota .

9. Giovanni di Ser Bartolo.

Croce, con un rastrello sopra.

## Sulle scalee a cominciare dalla banda del Convento. Prima fila a piè dell' arche.

N.° 1. 2. 3. 4. Vote.

5. Andree & Petri Francisci. = Campo a pezzi.

6. Vota.

7. Giovanni de Campi & fuor. Caprone in campo merlato.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Vote.

### Seconda fila dall' herba al cantone.

N.º 1. 2. Vote .

3. Una luna, e tre palle.

4. 5. 6 Vote.

7. Campo con fascia.

8. Vota.

9. Maso di Neri Scarlattini. Una sbarra e tre stelle.

to. Rinuccio e Mazzuolo e Discendenti. Tre life a traverso tagliate da altra con 3. rose.

11, 12, 13, 14, 15, 16. Vote.

17. Soldis. = Fascia bianca in rosso.

18. Veta. 19. Sernigi. = Senz' arme.

20. Vota.

21. Tura ..... = Scudo voto .

22. S. Buonaccorfo de Franchi da Torri di Val di Pefa. Una torre bianca in campo azzurro.

23. 24. 25. 26. 27. Vote .

## Terza fila dal cantone all' berba.

N.º 1. 2. Vote .

3. Guido Guarenti de Rinzellis. Mezzo leone sopra una rota.

4. 5. 6. 7. 8. 9. Vote.

10. Campo diviso.

11. 12. Vote .

13. Naddo Casini. = Un bue a giacere.

14. Due sburre a traverso in campo diviso .... Q 4 15. Vo-

#### 248 MONUMENTI.

15. Vota.

16. Vincenzio di Lionardo Fei.

Mezzo lione fipra mezzo campo a rete, o a feacchi;

17. 18. Vote .

19. Campo a onde.

20. Una sharra.

21. Cumpo diviso in alto.

22 23. 24. 25. 26. Vote.

### Quarto filare dall' berba al cantone.

N.º 1. 2. 3. 4 5. 6 7 8. Vote.

9. Girolamo Mazinghi. = Senz' arme .

10. De Martinelli da Signa:

Sei rose tra una lista a traverso.

11. Iacopo di Bernardo del Biada.

Un tronco, tre gigli sotto un rastrello neri in bianco.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Vote.

19. Bernardo di Alberigo Alberighi. = Tre catene :

20. 21. Vote .

22. G ovanni di Bartolino Lanaiuolo. = Un alia.

23 Vota.

24. Filior Orlandi de Marinis. = Campo a onde ..

25. 26. Vote.

# Quinto filare dal muro all' herba.

#### N.º I. Vota .

2. Due listre in croce a traverso.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Vote.

15. Dontine Francisce uxor. Francisci Michi.

Campo diviso metà a onde, e nell'altra metà

tre mezze lune tagliate.

16. 17. 18. Vote.

19. Una mezza luna.

20 21. 22. Vote.

23. Un lione rampante,

24. 25. 26. Vote .

§, VI. Catalogo de' primi Religiosi di S. Maria Novella morti, sino all' an. 1333. Dal Libro di detto Convento intitolato Necrologio, e riportato nel suddetto Zibaldone A.

Infrascripti sunt Fratres defuncti Conventus S. Marie Novelle descripti ex quodam eorum Libro membranis scribi inceptum de anno 279. Anni in eo notati sunt anni in quibus sequuta est eorum mors.

A D utilitatem, & fuffragium animarum Fratrum noftrorum decedentium, & ad exemplum posteris, &
confolationem legentium visum est Fratribus quod nomina ipsorum memorie commendentur, & si placuerit
Priori poterunt legi omnes per ordinem sicut infra sunt
notati annuatim in Anniversatio Fratrum in mensa, vel
alibi prout Prori videbitur expedire. Nomina igitur infrascripta, sunt nomina Fratrum Ordinis Praedicatorum
defunctorum, qui de Civitate Florentie, sive de eius
predicatione originem contraxerunt, & in eodem Ordine
usque ad mortem perseveraverunt.

N.º 1. Fr. Clarus de Sexto qui antequam intraret Ordinem erat magnus Magister, & postea suit Prior Provincialis; obiit Urbeveteri.

2. Fr. Sinibaldus de Lucardo 1225.

3. Fr. Ugo de Sexto Sacerdos, qui fuit Canonicus S. Pauli obiit Urbeveteri.

4. Fr. Verde Sacerdos.

- 5. Fr. Ugo de Mucello, hic fuit Lector in Conventu.
- 6. Fr. Iacobus de Senno de Mucello gratiofus predi-
- 7. Fr. Oderigus Sacerd. qui fuit Canonicus S. Petri Scheradii obiit Viterbii
- 3. Fr. Iacobus Rubaconte de Cafentino qui fuit Prior Florent, obiit Bononie.
- 9. Fr. Cambius eius nepos: obiit in Lombardia,
- 10. Fr. Ottavante de Nerlis Prior Florentinus.

11. Fr. Amideus de Cuona obiit in S. Sixto.

12. Fr. Uguccione de populo S. Remigii Sacerdos. 13. Fr. Bartolomeus Sacrista Conversus de Mucello.

- 14. Fr. Roggerius de Calcagais Episcopus Castrensis, qui existen Inquisitor Florentie multum profecit.
- 15. Fr. Manettus de Calcagnis nepos supradichi obiit ultra mare in Accon.

16. Fr. Cambius Cantor: obiic Pifis.

17. Fr. Rodulfus vocatus Claudus de Guidalottis.

18. Fr. Romeus de Vicedominis Sacerdos.

19. Fr. Laurentius qui fuit Plebanus de Burgo: ob Luce.

20 Fr. Rainerius qui fuir Plebanus de Brozzi

21. Fr. Paulus de Mucello Sacerdos: obiit Senis exiftens ibi Supprier.

22. Fr. Ridoifus de populo S. Georgii obiit Viterbii.

23. Fr. Silvester Sacerd. obiit Rome.

24. Fr. Iscobus.

25. Fr. Ioannes de Daniellis de Ultrarno.

- 26. Fr Iohannes de Burgo S. Laurentii de Mucello Sacerd, obiit Ananie.
- 27. Fr. Dietifalvi de Mucello Sacerd. obiit in S. Sixto.
- 26. Fr. Petrus Spinacciolus.
  29. Fr. Guido Galienus Converfus qui vocatus est Gralienus quia Deus dederat sibi specialem prerogativam habendi curam de infirmis.

30. Fr. Michael Lignarius eius frater Conversus.

31. Fr. Guido del Baldese fuit Lector.

32. Fr. Clarus de Monte Crucis.

33. Fr. Nicolettus Sacerd. obiit in S. Sixto.

34. Fr. Laurentius Cavolinus.

35. Fr. Ottavianus de Mucello Sacerdos.

36. Fr Rainerius vocatus Pintheca Conversus.

37. Fr. Gherardus de Castro Florent, hic fuit Lector in Conv. Florent,

38. Fr. Bernardinus Conversus: obiit Luce .

39. Fr. Laurentius Balbus Sacerdos.

- 40, Fr. Guatanus Sacerd, obiit in Monte Pefulano cui revelatus eff chitu: fuus.
- 41. Fr. Iacobus Scarlattini Conversus.

42. Fr. Incontrus:

43. Fr. Bonatinus Pratensis Diaconus.

44. Fr. Ioseph Conversus.

45. Fr. Aldobrandinus de Petroio Sacerdos:

46. Fr. Lazarus Conversus ob. Luce .

47. Fr. Guiglielmus Baldinotti.

48. Fr. Tomma della Pressa.

49. Fr. Aldebrandinus Conversus.

50. Fr. Ugolinus dictus Medicus de Lucardo.

51. Fr. Michael Conversus de Brozzi.

52. Fr Aldebrandinus Converfus

53. Fr Iacobus Crispini de Porta Rubea Subdiaconus a

54. Fr. Ugolinus de Guidalottis Conversus.

55. Fr. Aldebrandinus de Valle Arni Conversus.

56. Fr. Benincala Angelicus Conversus: obiit Rome.

57. Fr. Bernardus Subdiaconus: obiit Tuderti.

58. Fr. Ventura dictus Cena Conversus.

59. Fr. Castellanus de Podio Bonizi Sacerdos. 60. Fr. Benincasa dicus Malacriccia Conversus: obiit Viterbii.

61. Fr. Petrus dictus Dente de Mucello Sacerd. obiit in S Sixto.

62. Fr. Sinibaldus Conversus de Campoli.

63 Fr. Albertinus Medicus de Mucello obiit in S. Sisto.

64. Fr. Matteus Conversus.

65. Fr. Bernardus Sacerdos.

66. Fr. Petrus Rubeus de S. Gervasio Conversus obiit Messane.

67. Fr. Tedaldus Sacerdos de Mucello ob. in S. Sixto. 68. Fr. Benincasa Boncristiani Conversus.

69. Fr. Falcus Conversus patruus Fr. Geraldi de Arcetro: obiit Viterbii.

70. Fr. Leonardus de Signa Conversus: obiit Pisis.

71. Fr. Bonagiunta Conversus: obiit Aretii.

72. Fr. Laurentius Conversus eius frater. 73. Fr. Struffaldellus Conversus.

74. Fr. Ventura de Porta S. Petri Sacerdos.

75. Fr. Christianus Conversus obiit in Apulia in Convectu Brudufino.

76. Fr. Magdalus Pratenfis Sacerdos obiit Viterbii.

77. Fr. Iacobus Ghiselli 1261.

78. Fr. Brunus Vestiarius Conversus sancte conversationis coram Deo, & Fratribus.

79. Fr. Guidus Converfus vocatus Parvus. Hic fuit veflitus a Beato Dominico in Hospitale S. Panciztii.

80. Fr. Arrigus Angieri Sacerdos.

81. Fr. Hanricus de Lucardo. 82. Fr. Guidalottus Sacerdos.

83. Fr. Falconerius Conversus.

84. Fr. Izcobus de Loro obiit Novitius.

85. Fr. Iacobus Adriani Sacerdos.

86. Fr. Nicolaus Ciongoli de Mucello Sacerd ob. Luce.

87. Fr. Daniel f. Cambii Rusticci .

88. Fr. Bonaiutus vocatus Philosophus.

89. Fr. Paulus de Fighino: pluries fuit Prior S. Sixti:

90. Fr. Ubertinus de Sanna Sacerdos.

91. Fr. Romeus de Passignano.

92. Fr. Beliotrus f. Clari Ieronimi Sacerdos.

93. Fr. Forensis Conversus obiit Ultramare.

94. Fr. Boninsegna Lector: hie fuit interfectus a Saracenis cum pluribus aliis Fratribus in Antiochia.

95. Fr. Ichannes Pratensis Sacerdes chitt Pistorii.

96. Fr Marcus Pratenfis Sacerdos.

 Fr. Fides de Barbarino de Mucello Diaconus obiic in Provincia Francie.

98. Fr. Ambrofius magnus Predicator, & Prior in Conv.
Florent. & in pluribus aliis Conventibus: tandem
Epifcopus Ariminenfis dum redicet de generali
Concilio Lugdunenfi obiit Mediolani in Conventu Fratrum.

99. Fr. Rainerius Conversus eius frater ob. Arimini.

100 Fr. Guido de Passignano Sacerdós.

obiit Bononie.

102. Fr. Gerardus de Arcetro obiit Florent. Prior.

103. Fr. Donatus de Gabuzei- Subdiaconus.

104 Fr. Bernardus de Baccherellis Subdiaconus.

ros. Fr. Bonus f. Bonamichi de Passignano Novitius.

106. Fr. Morandus de Signa magnus Clericus, & Lector in Conventu Florent, pollea Penitentiatius Domini Pape, deinde Episcopus Callensis, & iterum translatus ad Episcopatum Fanensem decessit ibid.

107. Fr. Amicus Pratentis Sacerdos obiit Castelli .

108. Fr.

108, Fr. Ugo de Martellinis de Ultrarno.

109. Fr. Bonus Sacerdos fil. Ser Benivieni de Calitarza.

110. Fr. Henriguecius de Burgo SS. Apostolorum extitit gratiofus Predicator: obiit Luce.

111. Fr. Ubaldo de S. Petro in Seve Diaconus. 112. Fr. Brunus Conversus de S. Donato in Poci.

113. Fr. Orlandinus de Sexto Sacerd. ob. Rome in S. Sixto.

114. Fr. Ubertinus de Panzano Sacerdos.

115. Fr. Orlandinus de Levaldinis de Prato. 116. Fr. Andreas de Daniellis de Ultrarno.

117 Fr. Compagnus Conversus de Ultrarno.

118. Fr. Thomas Conversus chiit Bononie.

119. Fr. Ichannes Conversus de populo S. Simonis.

120. Fr. Paulus fil. Iunte Sartoris de Vico Florentino obiit Novirius.

121. Fr. Aldobrandinus de Cavalcantibus Vicarius Pape Episcopus Urbevetanus anno 1279.

122. Fr. Bonaiutus Conversus 1280.

123. Fr. Bonaiutus de Lanutis de S. Sisto 1280. Predicator.

126. Fr. Dominicus de Lucardo.

128. Fr. Laurentius Dom. Ruggerini Minerbettis obiit Urbeveteri 1281.

130. Fr Filippus Dom, Rigaletti de Porta S. Marie frater Epileopi Fefulani 1284.

Fr. Giraldus f. Bini de pop. S. Remigii 1284. 137. Fr. Elifeus f. Dom Francisci de Soldaneriis 1287.

139. Fr. Niccolaus de Trebbio Comitatus Florentie 1289.

140. Fr. Taddeus de Ultrarno nep. Magistri Taddei 1289.

144. Fr. Xistus Conversus de Porta S. Pancratii de Vico qui dicitur S. Xistus. 148. Fr. Iacobus f. Ser Gianni Belli pop. S. Marie Ugonis.

150. Fr. Monaldus f. Balduini de Monaldis 1295.

150. Fl. Ivionaidus I. Daiduini de Ivionaidis 1295

151. Fr. Lottus de Sommaia.

153. Fr. Constantinus f. Dom Bindi Iudicis de Panzano.

156. Fr. Iacobus f. Siminetti pop. S. Benedicti. Fr. Gregorius f. Attaviani Iudicis de Acerbis 1296.

161. Fr. Dominicus Conversus f. Ser Lombardi populi S. Trinitatis.

162. Fr. Benedictus f. q. Nerli de Nerlis. Fr. Fides f. Maffai de Campi.

169. Fr. Paganus q. Dom. Iacobi de Adimaribus.

Fr. Dio-

Fr. Dionisius f. g. Nerli de Nerlis 1300.

Fr. Iacobus f. q. Dom. Michaelis de pop. S Felicitatis. 163. Fr. Falcus f. Gabri de Berraldis pop. S. Trinitati.

Fr. Cambius f. q. Guizzi Notarii pop. S. Proculir 300.

Fr. Iacobus de Podioventi 1321.

167. Fr. Petrus f. Galigai de Maccis 1301.

Fr. Joannes f. Bencivenisti de Curinis pop. S. Trinit. Fr. Orlandus f. Cacciabecchi de Latera de Mucello.

172. Fr. Guglielmus f. Dom. Cerretieri de Vicedominis.

174. Fr. Manettus .

Fr. Franciscus f. Durantis de Chiermontesibus.

Fr. Dominicus de pop S. Bartolomei in Cursu fil. Gianni de Rinaldellis 1305.

Fr. Ugolinus de Spinis.

Fr. Gualterius f. Bernardi de Vecchiettis.

191. Fr. Donatus de Bellanda pop. S. Petri Scheradii 1310.

192. Fr. Tommas de Pilastris f. Cionis 1311.

193. Fr. Roggerius f. Guelfi de Pulcis.

194. Fr. Gherardus f. Noffi Quintavallis pop. S. Stefani ad Pontem.

Fr. Simon de Signa f. Ser Truffetti Notarii.

196. Fr. Rainerius f. q. Cardinalis pop. S. Marie Maioris. Fr. Ioannes f q. Dom. Roggerii de Tornaquinciis.

197. Fr. Franciscus f. q. Andree de Cavalcantibus 1312.

200. Fr. Clarus f. q. Bindi de Tedaldis pop. S Cecilie.

201. Fr. Guido f. q. Bianci de Montegroffoli.

203. Fr. Guido f. q. Simonis de Foraboschis.

204. Fr. Ubertinus f. q. Dom. Ardinghi de Ardinghis.

205. Fr Paulus f. q. Gualducci de Pilastris.

206 Fr. Ubaldus f. q Nardi de Caldrusii pop. S. M. Ugonis. 207. Fr. Clarus f. q Dom. Iacobi Bellocci Iudicis pop.

S. Marie Ugonis.

208. Fr. Rainerius cognomine Grecus f. q. Dom. Trincie de Gualterottis de Lignaria Sacerdos, & Predicator ivit in Achaia parentes suos, & confanguincos alios attinentes eidem, quos vidit, & grandiore revidit, & inde habitum S. Dominici inspiratus suscepit, & post hec remeavit ad propria, bona sua dedit pauperibus.

213. Fr. Remigius f. Clari Ieronimi pop. S. Pancratii,

obiit 1319.

215. Fr.

215. Fr. Riccaldus de Monte Crucis.

216. Fr. Iandonarus f. q. Banchelli de Antellensibus 1320. Fr. Michele f. Magistri Salimbeni Medici.

220. Fr. Laurentius Bottccino

225. Fr. Prolomeus f. q. Ser Nerii Prolomei pop. S. Marie Maioris 1323

226. Fr. Beliottus de Donatis.

228. Fr. Roggerius de Acciaiolis 1324.

230. Fr. Latinus Dom. Bozze de Scholaribus.

232. Fr. Ioannes de Ebriacis 1325.

- 234. Fr. Zenobius f q. Bonaccii de Gussconibus. 237. Fr. Ioannes f. Corteccionis de Boilicis 1326.
- 239. Fr. Franciscus f. Mass de Arcangelis p. S. Pancratii.

242 Fr. Petrus f. Bontalenti pop. S. Fridiani.

244. Fr. Niccolaus f. Lisci de Medicis.

247. Fr. Joannes f Catalani de Cosis pop. S. Trinitatis.

248. Fr. Dominicus f. Cini del Migliore pop. S. Marci obiit an. 1325. die 7. Octobris. Fr. Alexander de Manninis pop. S. Pancratii.

252. Fr. Niccolaus fil. Telli de Signa.

253. Fr. Simon fil. Baldi de Cornacchinis pop. S. Reprinted 1330.

255. Fr. Ioannes fil. Bettini de Monaldis p. S. Trinitatis. Fr. Bartolus fil. Tuccii de Infangatis pop. S. Cecilie.

257. Fr. Iohannes f. q. Dini Iacobi Gigoli pop. S. Felicitatis simul cum patre in Ord. est ingressus.

259. Fr. Dominicus Pacini pop. S Romuli.

261. Fr. Iohannes f. q. Alberti de Turchianis de Latera.

263. Fr. Dominicus f. q. Marcovaldi de Signa 1333.

 Fr. Ioannes fil. q. Duccii de Barduccis de Campi.
 Fr. Ambrofius f. q. Gardi de Rinuccinis pop. Sancti Christophori 1323.

Num. XII.

Nota. Dopo il num. 122. si legge nel MS. questa annotazione: Facta diligenti investigatione a Fratribus antiquioribus secundum quod possuntad memoriam revocare, invenimus ab anno Dom. 1226. usque ad presens tempus, quod est 1280. suprascriptos Fratres 126. ad requiem post laborem, ad triumphum post militiam a Domino misericorditer evocatos. A numerarli però riescono a noi solamente 122. Da detto numero poi in giù nel nostro Zibaldone paiono notati i soli Fiorentini, o morti in esso Convento.

Num. XII. per la Rubrica cliv. Libro II. pagina 20.

Governo di Firenze dal MCCLXXX. al MCCXCII. d'incerto autore, tratto dal nostro Zibaldone E. a 114.

I O descrivo quale sosse il governo della Città di Firenze dall' anno 1280, al 1292, perchè avendo avuto da questo origine quello, sotto il quale siorì tanto tempo la Repubblica Fiorentina, mi persuado, che questa notizia sia per essere tanto più grata, quanto maggiormente pare essere stata sin oggi sepolta nelle tenebre dell'oblivione.

Seguita alla fine dell' anno 1279, le pace del Cardinale Latino, restarono nondimeno le famiglie della Città di Firenze divise in Guelfe, Ghibelline, e Neutrali, distinte in Grandi, Popolane, e Plebee. Grandi erano quelle, che o per nobiltà, o per ricchezze, o per numero d'uomini, e per mala natura loro insuperbite, non si contentavano del vivere civile; ma angariavano i meno potenti, e poca stima facevano de' Magistrati. Popolane tutte le civili quiete. Plebee tutte l'altre. Le prime due avevano parte nel governo, l'ultime no. Governavano la Repubblica queste due sorti di samiglie, valendosi nello stesso tempo d'Uffiziali forestieri; ottimo rimedio alle passioni de' particolari cittadini nell' amministrazione della giustizia. Il supremo Magistrato in principio fu quello de' Quattordici: a questo poi succedè quello de' Priori. Gli Uffiziali focestieri erano due, la Podestà, e 'l Capitano. Il governo riguardava le cose di dentro, e quelle di fuori della Città. Dentro amministrar la giustizia, provveder le cose necessarie al mantenimento, e configliar della pace, e della guerra: fuori, difendersi da'nemici, o offenderli. La Podestà su anti-

chissima in Firenze: dicono, che cominciò l'anno 1202. Trovasi molto prima, et è quella che ne' tempi moderni chiamoffi per nome masculino, Il Podestà, e cos: chiameremola noi. Il Capitano cominciò l'anno 1256, con nome di Capitano di Popolo, chiamossi dopo Capitano della Massa de' Guelsi, l' anno 1279. Capitano di Firenze, e confighere di pace, e nel 1282, fugli aggiunto il titolo di Difensore dell' Arti, ed Artesici. L' elezione di questi due Uffiziali, o Rettori i primi tre anni fu rimessa nel l'ontefice, perchè egli eleggesse persone non appassionate per parte Guelfa, nè per Ghibellina, e desiderosi di conservar la pace e perchè eglino avessero forza di farlo fu pagato a ciascheduno di loro cinquanta Cavalieri armati, e cinquanta Fanti, e per lo primo anno per esser più sospettoso, cento degli uni, e cento degli attri. Nel resto del tempo sei mesi avanti il loro principio, per i Configli del Comune si eleggevano gli Elettori del Podestà, per quelli del popolo quelli del Capitano, nè furono mai gli stessi elettori, se non per caso, perchè ora furono i Priori foli, ora in compagnia di due, o più per festo, talvolta con tutte le Capitudini, alcun'altra delle fette maggiori folamente, ed alle volte avvenne, fe bene di rado, che i Priori non v'intervennero. Ciascheduno degli elettori proponeva il soggetto, ch' egli voleva. Non doveva effere il proposto del dominio, nè di luogo vicino a 50 miglia, d'età d'anni 36. almeno, Guelfo, Cavaliere, o Dottore, e Nobile, o Signore, nè fuddito d'alcun Principe. Andavano a partito feparatamente, e i quattro di più favore s' intendevano effere eletti fecondo la graduazione de' voti. Eleggevasi un Ambasciadore, che portava la elezione, se il primo accettava, quella degli altri svaniva, se rifiutava, andava al secondo, dopo al terzo, ed al quarto, finchè uno di loro accettasse, e non trovandosi si eleggevano altri quattro. Doveva l' eletto dopo che la prefentazione dell' elezione gli era fatta, avere accettato in termine di due giorni, da indi in là s'intendeva avere rifiutato. Accettando dovea ottenere dalla sua Patria promessa autentica di non concedere rappresaglia contro il Comune di Firenze, o alcun suddito di esso, o per salario, che non gli fosse pagato, o per condennagione, che al findacato gli fosse Tom. IX.

fatta, o per qualsivoglia altra causa. Aveva da essere in Firenze quindici giorni avanti a quello, che doveva pigliare l'offizio con tutta la sua famiglia per informarsi delli statuti della Città: e quindici ne dovea stare dopo, che tanti erano quelli del findacato. Subito arrivato dovea o nel configlio del Comune, o in parlamento pubblico giurare sopra il libro degli statuti serrato l'osservanza di tutti insieme, con tutta la sua famiglia; ed il Capitano giurava di più di procurare per quanto potesse il mantenimento della pace, e la difesa dell'Arti. La famiglia del Podestà s'intendeva allora con. Sette Giudici, tre Cavalieri, diciotto Notai, e dieci Cavalli, tra gli quattro armigeri, e teneva venti Berrovieri Quella del Capitano, tre Giudici, due Cavalieri, quattro Notai, e otto Cavalli, la metà armigeri, ed avea nove Berrovieri. I Giudici, Notai, e Berrovieri si mutavano, quelli del Podestà al principio di Luglio, quelli del Capitano al principio di Novembre, dovevano i nuovi venire allora a Firenze, i vecchi partirfene; ognuno di loro fodava per se e suoi di starsene al giudicalo nel findacato La famiglia d'alcun di loro non doveva effere delio stato, nè di Toscana. Il falario del Podestà, e della fua famiglia era per tutto il tempo bre 6000, quello del Capitano 2500. I Berrovieri avevano lire 3. il mese. Abitava il Podestà nel Palazzo del Comune; il Capitano in quello del popolo: cominciava questo l'officio il primo di Maggio, quello il primo di Gennaio; durava l'officio loro un anno: l'uno e l'altro cognosceva delle cause civili, e criminali.

Il Podestà cognosceva tutte le cause criminali; deputava tre de' suoi Giudici per vederle, chiamavansi i Giudici de' matesizi: ognuno di loro abbracciava due sesti: ciascheduno saceva le cause denunziategli, non poteva alcuno denunziare a altro Giudice di quello del suo sesto, il reo seguitava il soro dell'attore; i foresticri denunziavano a qual Giudice più loro piaceva. Nelle cause leggieri non potevano pigliare accuse, se non dall'ingiuriato, o suo parente: nelle gravi
da ognuno: l'accusa doveva esser soscitta dall'accusatore, altrimenti era nulla. Non si poteva procedere per
inquisizione, se non in caso che l'ingiuriato, e suoi pa-

renti richiesti, che accusassero, non volessero, e se il richiederli fosse stato molto incommodo. L'accusatore giurava di profeguire l'accufa, e davane mallevadore per fold. 100. Il reo era citato a spesa dell'attore, se non compativa nel termine, era citato per bando con rifervo di tempo, secondo la qualità della causa, della persona, e del luogo; fe compariva dopo il termine, ma avanti la condennazione pagando foldi 12 per il bando, era libero da esso. Era il reo esaminato, e se delle cose non fapeva scusarsi, rimaneva convinto, nè più poteva difenderfene: scrivevasi l'esamine, ed assegnavasegli diece giorni di tempo a difendersi; del resto i testimonj convincevano, ma sei giorni si avea di tempo a riprovarli, dopo i quali 25. ne aveva il Giudice a efaminare, e conferire la causa col Podestà, ed altri Giudici, e quelli finiti, altri cinque a dar la fentenza. Il Capitano aveva nel criminale la cognizione folamente delle violenze, estorsioni, e falsità, e de' malesici commessi nella fua Corre, e Palazzo, quando però ancora di queste non era data prima querela al Podestà; ma se il Podestà non dava la sentenza fra 30. giorni, poteva pur conofcerlo il Capitano, e alla cognizione di esse deputava uno de' suoi Giudici.

I contumaci fi condannavano, e bandivano, pagavasi taglia a chi pigliava banditi, e chi ne pigliava, o appostava in modo, che alcuno ne venisse nelle forze del Comune, se era in simile, o minor bando, era cancellato senza spesa. I nomi di tutti si registravano in due libri, l'uno stava appresso il Podestà l'altro appresso i Priori Concedevaglifi alcuna volta falvo condotto per andare a stare in esercito, alcun'altra tacitamente si comportavano. I Priori de' Popoli erano tenuti a dare in nota i beni de' banditi che erano ne' loro popoli, e per il Comune erano fatti guastare. Chi voleva difenderne alcuno col pretendere che fosse suo, doveva depositare lire 500. o più, o meno a piacimento del Podestà. Se i contratti, che per tale effetto produceva, erano trovati fittizi, perdeva il deposito fatto. Le cause civili nella prima instanza erano conosciute per i Giudici de i sesti. Ogni sesto aveva la sua Corte, ed il Giudice. I Giudici erano cittadini Dottori. Ogni fei mesi si mu-

R 2

tavano. Di falario avevano lire 25. in tutto il tempo. Appellavafi al Giudice delle Appellazioni, che era forestiero, e Dottore. Di falario aveva lire 500. stava in usfizio un anno. L'appellazione doveva esser fatta fra due giorni dalla sentenza data, prosentata fra otto dall'interposta appellazione, ptoseguita in 20. e sentenziata fra 15. utili, se però il tempo non sosse protogato dallo parti. Se la sentenza del Giudice dell'Appellazione era conforme alla prima, era finita la causa, se no, aveva appello al Podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro Giudici Collaterali, e la sentenza loro stava ferma, nè aveva appello. Le cause civili, che cognosceva il Capitano erano le spettanti alla Gabella, all'Estimo, e simili.

Uno de' Giudici del Capitano era deputato fopra la Camera, e Gabella, rinvenire le ragioni, e far pervenire in comune quello gli fosse stato occupato, e fare che le vendite delle gabelle, che allora tutte si vendevano, legittimamente si facessero, ed i danari da' compratori fossero pagati; l'altro Giudice era posto a riscuotere le condennagioni, libre, o imposizioni fatte per il Comune di Firenze. Facevansi ogni volta, che n' era il bisogno, imponevansi ad ognuno secondo l'estimo delle sustanze: l'estimo facevasi ordinariamente ogni tre, o quattro anni.

Gli uffizj de' Cavalieri, tanto di quelli del Podestà, quanto di quelli del Capitano erano l'andare attorno con i Berrovieri cercando chi contrafacesse agli statuti, nè fenza la presenza de' Cavalieri in molti casi si poteva catturare, in difetto loro supplivano de' Notai, de' quali era il proprio ufizio l'aiutare i Giudici, a' quali n' era

assegnato certo numero per ciascuno.

Il supremo Magistrato de' Quattordici, chiamato così dal numero degli uomini, era composto di Guelfi, Ghiabellini, e neutrali, partecipandone ciascuna parte per rata del suo numero. Eleggevansi per quelli, che erano stabiliti per i Quattordici vecchi, e per i Richiesti. Tre se ne facevano per il sesso d'Oltrarno, tre per S. Piero Scheraggio, per essere i maggiori, di tutti quattro gli altri sessi due per ciascuno: l'usizio loro era solo di un mese. A questo l'anno 1283, succedè quello de' Priori

delle Arti, che un anno avanti essendo stati eletti con certa autorità, fu dipoi nel mese di Maggio data loro tutta la medefima, che avevano i Quattordici, e questi del tutto spenti, tenendosi fino all' an. 1286, lo stesso modo nell'eleggergli, che si faceva già i Quattordici, e da quel tempo al 1292. furono eletti per i Priori vecchi, e per le dodici Capitudini maggiori. Dovevano effere matricolati in alcuna delle fette Arti maggiori, e' Guelfi divieto avevano due anni; durava l'uffizio loro due mesi. Abitavano nel palazzo pubblico, le spese, e la servitù avevano dal Comune. Tre giorni della fettimana davano audienza pubblica, il Lunedì, Mercoledì, e Venerdì. A nessuno potevano parlare fuorchè di negozi pubblici, a' quali almeno doveano effere presenti i due terzi di loro, nè etiam con i parenti loro più stretti potevano ragionare, non essendo però compresi in questa proibizione il loro Notaio, e famigli. Il Notaio si eleggeva da loro per il tempo che stavano in uffizio, il quale scriveva tutti gli atti, e deliberazioni fatte da loro. Sei Cittadini erano eletti per le fette Capitudini maggiori a findicare i Quattordici, e' Priori; fei per i configli del Comune a findicare il Podestà; sei per quelli del Popolo a findicare il Capitano: quafi tutti gli altri Uffiziali erano findicati per il Giudice delle Appellazioni.

Mille fanti della Città erano eletti per il Podestà, e Capitano, e Quattordici per conservazione, e difesa degli uffizi loro, e per alcuni per i richiesti: dugento n' erano eletti per Oltrarno, Borgo, e S. Pancrazio, avevano il bianco di fopra, il rosso di sotto. In quello d' Oltrerno era dentro un Ponticello rosso In Borgo una capretta nera; in S. Pancrazio una branca di lion rossa. Ĝli altri tre avevano il rosso di sopra, il bianco di fotto. Nel rosso di S. Piero Scheraggio era un Carretto azzurro. In Porta S. Piero le Chiavi gialle; in quello di Duomo il Tempio di S. Giovanni. Mutavansi i Gonfalonieri ogni anno del mese di Marzo: i Gonfaloni erano dati loro nel parlamento pubblico. Doveano essere presti alla volontà del Podestà, e Capitano; se nel medesimo tempo l'uno, e l'altro gli comandava, quelli de' primi tre festi obbedivano al Capitano, gli altri al Podestà. Doveya ogni Gonfaloniere, ch' era R a

chiamato far la massa alla Chiesa del suo popolo; e chi non vi compariva era condannate in lire 25 Nessuno poteva servire per sostituto, suorchè i Medici, e Dottori, e chi aveva più di 60. anni. Ognuno doveva aver depinto in tavolaccio, e' l'altre fue armi dell'infegne del fuo festo Quando erano chiamati i mille, gli altri non potevano muoversi, nè far ragunata d'uomini armati, grassime i Grandi, fuorchè fra loro vicini, e nello stesso vicinato. Questi tre uffizi maggiori, Quarterdici, o Priori, Podestà, e Capitano governavano quasi il tutto insieme con i Consigli. I Consigli crano di più sorti; di Richiesti, o Savj, del Cento speciale, e generale del Capitano, o del Popolo, e generale di 300 e speciale di 90 del Podestà, o Comune. Quelle de'Richiesti, o Savj non durava più d'una fessione, ed era di quel numero, e di quella qualità di cittadini, che pareva a' duo Rettori foreilieri, ed a' Quattordici, o Priori, che tutti intervenivano in esso. Proponeva il Podestà; trattavasi di negozj di guerra, sentivansi gli Ambasciadori, rispondevali loro, e finalmente in effo si decidevano tutti i principali negozi. Ciascheduno diceva il parer suo, e vinceva quello, ch'era favorito per la maggior parte paffando la metà: se alcuno non arrivava a tal numero, rimettevasi il negozio ad altro simile consiglio, e con maggiore, o minor numero di richiesti, o ne'tre uffizi maggiori solamente, secondo che si vinceva. Se si trattava di guerra eranvi ancora chiamati i Capitani della guerra; se di fare imposta nella Città, le Capitudini delle Arti, o tutte, o parte, ed il partito si faceva segreto.

Tutti gli altri configli duravano un anno, eleggevansi i Configlieri per i tre uffizi maggiori, e per alcuni
richiesti di ciascheduno sesso. Per quello del roo, erano
eletti 20. Configlieri per Oltrarno, 20. per S. Piero Scheraggio, in tutti gli altri sessi quindici per ciascuno.
Del Configlio speciale del Popolo, o Capitano, che con
altro nome si chiamava di Credenza, erano sei Consiglieri per ogni sesso, e del generale venticinque; ragunavansi in S. Piero Scheraggio l'uno, e l'altro nel medesimo tempo: ritiravansi da una parte della Chiesa quelli
del generale, il negozio era proposto nello speciale,
vinto in esso, si proponeva di nuovo nel generale, in-

tervenendovi ancora quelli dello speciale: di tutti due Proposto n' era il Capitano. I Consiglieri erano popolani in quelli del Comune, ch' erano due, sobbene quasi un solo in essenza, trovandosi rarissime volte essersi ragunati disgiunti. I Consiglieri erano Grandi, e popolani, per il generale di 300. eranne eletti cinquanta per setto, per lo speciale di 300. quindici, ragunavansi nel Palazzio del Comune, e Proposto n' era il Podestà. Chi era d'un Consiglio, non poteva essere dell'altro, nè insieme potevano essere padre, e sigliuolo, e fratelli carnali. Divieto si aveva un anno dal deposto usizio. Non era di essi chi non aveva almeno 25. annì. Ne' Consigli del Podestà sempre intervennero nelle cose gravi le Capitudini delle sette Arti maggiori solamente sino all'anno 1286, da indi in quà delle dodici, che sempre inter-

vennero in quelli del Capitano.

Non potevasi proporre in questi Consigli, se non quello, ch'era ordinato per i Quattordici, o Pricri, i quali tutto esaminavano fra di loro, e trovando il negozio di che si trattava utile, e necessario al Comune, commettevano al Podestà, e Capitano, che lo proponessero ne' configli. I Consiglieri avevano a essere nel luego deputate avanti, che il Proposto del Consiglio si rizzasse per proporre, nè potevano partirsi senza sua licenza, finche non fosse letta la riforma, e fatto il pertito sopra l'approvazione di essa; non petevano consigliare, o arringare Tuorchè fopra la cosa proposta; nisiuno poreva rizzarsi per configiare, o arringare, finchè il primo arringatore non avesse finito. Non potevasi dar fastidio, o impedire alcuno arringante, o consulente; nè potevasi alcuno rizzare in consigno, o dire, o consigliare alcuna cosa, se non nel luogo solito, e ordinato a configliare. Ne' configli del Comune non potevano effere più di quattro arringatori, fenza licenza del Podestà : negli altri non se ne vede numero certo. Il partito ne' configli si faceva in due modi, o palese, e scoverto, o segreto; il palese si faceva a sedere, e rizzarsi; il tegreto colle palle: il federe, e rizzarsi facevasi immediatamente l'uno dopo l'altro. Le palle si mettevano in un bossolo di due corpi, l'uno resso, e l'aitro bianco; il sedere, e la parte rossa del bossolo favoriva; il

rizzars, e la parte bianca disfavoriva. Nel configlio del Cento facevasi segreto, nello speciale del Capitano prima palcse, e poi segreto, nel generale palese solamente, in quelli del Podestà palese, ed alcuna volta segreto, ed in tutti si vinceva per la metà, e uno poi almeno; suorchè nel derogare agli statuti, che questo in tutti i consigli si dovea vincere per i quattro quinti.

Per il configlio del Cento si potevano statuire lire 100 il mese, le quali i Priori a piacer loro, senza stanziamento d'altro consiglio, che di questo, potevano spendere, non eccedendo però lire 25, per partita. I consigli del popolo per se soli eleggevano gli elettori quasi

di tutti gli Uffiziali.

Quelli del Comune eleggevano i Sindachi quando n' era il bisogno per gli affari pubblici, commettevano le Imbreviature, o Protocolli de' Notaj morti, emendavano i danni de' fuochi, e de' guasti; stanziavano le spese piccole di lire 100, a basso, di quella sorte però, che secondo gli statuti si potevano stanziare, e deliberavano d'alcune altre cose di non molta importanza; tutti gli altri stanziamenti, provvisioni, e riforme dovevano vincersi per tutti i consigli, passando per ordine dell'uno, e dell'altro, ed ancora quelle cose, che si trattavano per il configlio de' Savi, o Richiesti, per gli quali il popolo dovesse essere aggravato, o con ispese, o con altro. Se quello, che era proposto in un configlio non si vinceva, non si poteva di nuovo proporre in esso, finchè non fossero mutati i Priori, a tempo de' quali era stata fatta la proposta. Nel medesimo giorno non poteva esser proposto ne' configli del Comune quello, ch' era stato proposto nel Configlio del popolo.

Eravi ancora il Parlamento generale, o configlio pubblico, nel quale intervenivano i tre maggiori uffizi. Tutti gli altri Configli, e le dodici Capitudini ragunavanti in Santa Reparata ogni due mesi, quindici giorni dopo l'entrata de'nuovi Priori, facevasti alla presenza di tutto il popolo, erane capo il Podestà. Era lecito ad ognuno del numero delle Capitudini, o de' Consoli propotre tutto quello, ch'egli avesse stimato essere benesizio del Comune. Esaminavansi dopo le proposte da' Priori, se niuna ve ne conoscevano buona, o da potersi fare,

proponendola altra volta ne' configli minori, e doveati

vincere come l'altre provvisioni, e riforme.

Le riforme, e provvisioni, e deliberazioni de' Configli erano distese, e scritte a' libri, e rogati de' sindacati, e le procure, che occorrevano farsi per il Comune di Firenze dal Notaio delle Riformagioni, il quale doveva essere della Provincia di Lombardia di là dal Reno; ma non di luogo donde fosse il Podestà, o Capitano, Eleggevasi per il configlio del Comune, e durava l' ussi.

zio suo un anno, ma poteva essere raffermato.

Le Capitudini delle Arti erano xxx. cagi le chiamiamo Consoli, ciascheduna di esse aveva il Gonfalone entrovi la divifa della fua arte. Erano fottoposte al difensore, o Capitano, obbligati a difendere l'uffizio suo, e seguirlo con arme, e finza, a sua richiesta, giuravanso in mano sua, e nelle loro era giurata l'osservanza di questo da tutti i loro sottoposti. Eleggevano le sette Capitudini maggiori ogni fei mesi due Signori della Zecca; uno era de' Mercatanti di Calimala, e l'altro di quella del Cambio, e due Saggiatori dell'oro, e dell'argento. I Signori avevano cura, che non si coniasse, se non buona moneta, e che la forestiera non buona non corresse; e però la libra Pisana, e la Lucchese inferiori alla Fiorentina, erano sbandite, ficcome ogni moneta piccola di Toscana, e' fiorini più leggieri d' un grano si tagliavano. Le medesime sette Capitudini, insieme con i Priori eleggevano sei citradini, e un Uffiziale forestiero sopra l'abbondanza delle vettovaglie. Chiamasi l'Uffiziale il Giudice, i cittadini i fei della Biada; l'uffizio de' cittadini durava due mesi, sei quello del Giudice; facevano questi condurre grano di diverse parti, il più di Romagna, e di quello di Siena. Ne' tempi di gran carestia, per non aggiugnere afflizione agli afflitti, facevansi ferie per le cause civili. Dodici danai per ogni staio di grano era dato dal Comune a chi ne conduceva a vendere in Firenze di fuori dello stato: e chi ne conduceva più d'una foma era ficuro per il viaggio, e per fei giorni di stanza per debiti suoi privati, e per rappresaglie, che sossero concedute contro la sua Comunità. Il fare rapa presaglia era un sequestrare, e rattenere tutti gli effetti pubblici, e privati di una Comunità, e le persone. Con-

cedevansi le rappresaglie contro quelle Comunità, che non amministravano, o si pretendeva, che non amministrassero giustizia, o al Comune di Firenze, o suoi fudditi, e se fra certo tempo non era soddisfatto il creditore, convertivasi l'equivalente in uso suo. Da questo ne nascevano molti inconvenienti, e molti disastri nel negoziare facendo l'una Comunità rappresaglia contro l'altra. Per sfuggirle emendava il Comune di Firenze il danno, che pativa alcun forestiero di rubamenti fattigli nella città, o contado; i denari però erano pagati, non trovandosi il delinquente, da quella Comunità, o popolo, nel quale era feguito il delitto. Ma se pure contro il Comune di Firenze erano concedute per causa privata, erano i principali obbligati a dar foddisfazione; se per pubblica si veniva agli accordi, e satisfacevasi, e molte volte ufavasi mettere una gabella sopra le robe de' Fiorentini, che passavano per quella Terra, che faceva- la rappresaglia, finchè fosse satisfatto a quel debito. I danari, che si pagavano, o riscuotevano per il Comune di Firenze passavano tutti per mano de' Camarlinghi della Camera, i quali erano tre; stavano in uffizio due mesi, e' proponevano ne' Consigli gli stanziamenti da farsi per le spese occorrenti. Tutti i pagamenti facevano con il configlio di due Dottori Fiorentini a questo eletti ogni due mesi, chiamati Avvocati del Comune, registravasi il tutto ne' libri pubblici per il Notaio della Camera d' uffizio del quale durava quanto quello de' Camarlinghi.

Per i fatti della guerra eleggevansi per i Rettori, e Quattordici, o Priori, e per i Richiesti per quel tempo ed in quel numero, che a loro pareva alcuni cittadini de' principali con nome di Capitani di guerra. Provvedevano questi le cose necessare per la guerra, intervenivano ne' consigli, che appartenevano ad essa, e facendosi esercito parte di loro andavano, e parte ne rimanevano nella Città; finito il loro ussizio non s'eleggevano altri, se non era il bisogno. Chiamavansi questi ne' tempi più moderni i Dieci della guerra. In disetto loro era solito concedersi per i consigli bassa, ed autorità al Podestà, Capitano, e Priori sopra la fortificazione della Città, sue castella, e contado, sopra il condurre

foldati, e fopra ogni cofa spettante a guerra per un tempo determinato. Negli eferciti comandava il Capitano generale della guerra, ch'era forestiero, e Signore, ed eleggevasi solo quando n' era il bisogno per quel tempo, che pareva agli elettori Il modo dell' elezione era il medefimo di quello del Podeffà, e Capitano. Conduceva seco un numero di Cavalieri, e di fanti espresso nella sua condotta, fra i Cavalieri ne dovevano essere alcuni di corredo. Pagavanfi al Capitano generale della guerra tutti i danari, tanto dello stipendio suo, quanto de' foldati condotti da lui. Ogni foldato dell' efercito gli era fottopotto. Due, o più de' Capitani di guerra andavano con esso con titolo di fuoi consiglieri; che insieme con lui il tutto deliberavano. Davasegli un Notaio pagato dal Comune, che scrivesse tutto quello, che gli occorreva. Non essendo Capitano generale di guerra, e bifognando cavalcare, per capo della cavalcata, o esercito andava il Podestà, non potendo egli, il Capitano del popolo, o' Capitani di guerra. Cavalcata, ed andata si chiamava quella dove non si spiegavano i padiglioni, esercito dove si spiegavano. Alcuno de' Giudici de' malefizi del Podestà andava in esercito per amministrare giustizia. I Connestabili, e Capitani di fanti, e di cavalli erano condotti per i Sindachi del Comune, con quel numero di foldati, che avevano in ordine. La raffegna de' foldati facevafi ogni mefe, o quando pareva a' Configlieri alla prefenza del Capitano per nome, e cognome. Gli eferciti erano composti di mercenari, aufiliari, e fudditi, di fanti, e Cavalieri. I fanti erano pavefari, balestrieri, arcieri, e lancieri. I Cavalieri crano o alla leggiera, o alla grave, ogni foldato a cavallo chiamavasi Cavaliere; di corredo addimandavansi quelli di dignità fatti da' Principi, e Signori. Gli ausiliari erano pagati da chi li mandava. I Mercenari, e fudditi dal Comune. I cavalli mercenari alla leggiera avevano fiorini 5. il mese, quelli alla grave 9. o poco più, o meno. Ne' fudditi non era altra Cavalleria, che quella delle cavallate. Le cavallate s' imponevano a chi più aveva il modo, e a' Guelfi, ed a' Ghibellini ordinariamente per un anno; per tutto il tempo avevano da 40. fiorini a 50. Imponevasi ordinariamente da 500.

fino in 2000, fecondo i bisogni; a chi era imposto cavallata, era obbligato a tenere un cavallo armigero non di maggior prezzo di fiorini 70, nè di minore di 35, con esso doveva andare in esercito quando gli era comandato, e mandarvi altri in fuo luogo; per ogni giorno, che cavalcava aveva foidi 15. fe era Cavaliere di corredo, o Giudice 20. I cavalli tanto degli stipendiari, quanto delle cavallate si bollavano del bollo della Città, e stimavansi alla presenza degli Usfiziali del Comune, del Capitano, e de' foldati: fe il cavallo fi guastava, moriva, o era ferito, o ammazzato in fervizio del pubblico, mandatane la fede tra cinque giorni a' Capitani di guerra, gli era pagato la valuta del danno s'era guasto, se morto dell'intero prezzo; finchè non gli era emendato non cra obbligato a ricomprarne di nuovo, e la paga gli cor. reva come se l'avesse avuto, e dopo pagato aveva tempo alcuni giorni a provvedersene. Non poteva un cavallo essere emendato più d'una volta, e per questo gli emendati si contrassegnavano. Per arrollare, ed assegnare i foldati, e stimare i cavalli erano eletti ogni anno fei cittadini. Negli eserciti generali andavano le cavallate di tutti i festi. Nelle imprese minori andavano d'un festo solo, o di più alla disposizione del consiglio de' favi, o richiesti, e de' Capitani di guerra, e l'uno l'altro ogni tanti giorni si cambiavano. L' esercito generale si bandiva più giorni avanti, e due, o tre prima che si muovesse si cavavano l' Insegne, e Gonfaloni di Firenze, e spiegati appendevansi ad un luogo vicino alla Città, e quivi si faceva la massa. I soldati a piè del contado erano eletti per gli Vicari, ed eranne loro capi; i Vicari erano de' migliori cittadini di Firenze. Eleggevansi per i Priori, Capitani di guerra, e Richiefti, quando occorreva, per quel tempo, che si credeva, che fossero per bisognare, mandavasene in tutte le Provincie principali dello stato, o soio in quello, che pareva a' medesimi elettori. I Vicarj avevano soldi 30. il giorno, i fanti 4. i guaffatori 3. Se le cavallate di tutti i sesti andavano in esercito, alcuni de' fanti del Contado restavano a guardia della Città fino al ritorno loro, ed i cittadini sospetti il più delle volte per quel tempo si mandavano fuori; se l'esercito si faceva contro i Ghibellini, non

cavalcavano i Ghibellini delle cavallate, ma i loro cavalli erano fatti prestare a' Guelfi. I foldati di guardia delle fortezze crano dello stato, i Castellani cittadini, ogni due mesi erano rassegnati per uno de' Cavalieri compagni del Podestà di Firenze; le paghe erano maggiori, e minori, tecondo la qualità del luogo. Per fapere gli andamenti de' nemici stipendiavasi uno per capo di ricevere, e mandare spie. Per l'occasione della guecra, o per altre spettanti al Comune mandavansi Ambasciadori in diversi luoghi, eleggevangli i Priori, per cofa di molta importanza il configlio de' Richiesti, l' istruzioni erano loro date per gli elettori. Gli elettori erano de' più degni cittadini, o no, secondo il negozio, che avevano da trattare, o il personaggio cui erano mandati. In ogni ambasciata di qualche conto andavano Cavalieri, Dottori, e cittadini privati, ed un Notaio. In quelle di grande importanza andava alcuna volta il Podestà, e l'ambasciara facevasi onorevolissima. In quelle di poco rilievo andava un cittadino privato, e talvolta un folo Notaio. Giuravano gli eletti per Ambasciadori in mano del Podestà di fedelmente trattare i negozi loro imposti, nè per loro ottenere grazia, o privilegio alcuno, se contrafacevano erano condennati in lire 1000. Il falario non poteva esser più di foldi 50. il giorno, e questo non si dava, se non a chi conduceva feco almeno quattro cavalli, che fecondo il numero di esti si eleggeva il salario; ma non andava Ambasciadore, che almeno non ne avesse due: il l'odestà quando andava in ambasciatz aveva lire 12. il giorno . I cavalli, che in ambasciata si guastavano, o morivano, erano dal Comune emendari. Mandayasi Ambasciadori ancora per negozi di persone particolari, e d'altre Comunità, ma pagavanti da quelli in fervizio de' quali andavano. Le lettere pubbliche scrivevansi in latino in nome del Podestà, Capitano, e Priori, ed ogni sei mesi cra eletto un Notaio in Dettatore di esse. Con questa forma di governo si resse la Repubblica di Firenze dall'anno 1280, al 1292. nel quale si cominciò l'elezione del Gonfaloniere.

Num. XIII. per la Rubrica c.v. Libro II. pagina 21.

S. I. Diploma dell' Imperadore Ridolfo, col quale crea, e spedisce due suoi Vicari in To-fcana. Dall' Archivio di Samminiato presso il Lami Memorab. Eccl. Floren. Tom. I. pag. 361-

Odulfus Dei gratia Romanorum Rex femper Augu-flus. Univertis Nobilibus, Civitatibus, Communitatibus, Universitatibus, Oppidis, Castris, & Villis, & personis singularibus quibuscumque, in partibus Tuscie constitutis, gratiam suam & omne bonum. Ad notitiam vestram cupimus pervenire, quod nos Venerabilem Iohannem Gurcensem Episcopum Principem nostrum, & Rudolfum Aule nostre Cancellarium, fideles & familiares nostros dilectos, & quemlibet corum in folidum ita, ut non sit melior conditio occupantis, constituimus, facimus, & ordinamus nostros, & Romani Imperii in partibus Tufcie Vicarios generales, & infuper Procuratores & Nuncios nostros ad exigendum, petendum, & recipiendum, nostro & eiusdem Imperii nomine, fidelitatis homagii & fervitii nobis debiti sacramenta, a quibuscumque personis vel locis in eisdem partibus Tuscie eadem debeantur; & ad pecenda, & recipienda bona, & pofsessiones redditus & proventus, Civitates, Castra, munitiones, iurisdictiones, & iura quocumque nomine censeantur in eisdem partibus Tuscie pertinentia ad nos & Imperium supradictum; & ad ordinandum & disponendum de ipsis & quolibet ipsorum quicquid utrique vel alteri ipsorum, ubi alter absens fuerit, videbitur expedire: & Iudices & Officiales constituendum in negotiis & causs quibuscumque, sieut nos ipsi eosdem con-

stituere possemus, si presentes essemus. Et ad statuendum, tractandum, & faciendum in predictis partibus Tufcie omnia & fingula, que veri . & legiptimi Vicarii, Procuratores, & Nuntii plenum mandatum & liberam administrandi potestatem habentes, a nobis facere possunt vel debent de consuetudine vel de iure, in illis etiam casibus in quibus mandatum requiritur speciale; sententias etiam bapna, penas, & multas, quas iidem vel alter eorum, ubi alter absens fuerit, vel constituti ab eis Iudices, Officiales, vel executores tulerint imposuerint vel exegerint, ratas habebimus & faciemus Domino concedente inviolabiliter observari. Nos quoque gratum ratum & acceptum habebimus quicquid per cosdem Vicarios, Procuratores, & Nuntios nostros, vel alterum ex ipsis, ubi alter absens fuerit, actum, geftum, statutum, & ordinatum fuerit in premiss, & circa premissa, vel quelibet premissorum. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri, & pendenti sigillo nostre Regie Maiestatis in evidens testimonium precepimus communiri. Datum Vienne, anno Domini Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, Indictione nona, Nonis Ianuarii, Rengni vero nostri anno octavo.

Simon Crivelli de Buggiano Iudex ordinarius, & Notarius auctoritate Imperiali, & predicti Domini Cancellarii & Vicarii, authenticum huius exempli munitum pendenti Sigillo folito eiufdem Domini Regis de cera naturalis coloris facto, in quo erat impressa ymago Sue Maiestatis coronate sedentis in sede ac tenentis in dextera sceptrum, & in sinistra pomum desuper Cruce singuatum cum licteris circumscriptis explicantibus Cruce previa: Rodulfus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus: vidi & legi, & quicquid in eo erat, hic de verbo ad verbum, nil addito vel diminuto, de mandato dicti Domini Cancellarii transcripsi publicavi & cum infrascripto Magistro Petro Notario excultavi. Quod exemplum in evidens testimonium & plenum robur dictus Dominus Cancellarius & Vicarius sui Sigilli pendentis

munimine jublit roborari.

Ego Petrus de Cafaronibus de Urbe Notarius au-Atoritate Sedis Apostolice, quia austenticum huius exempli vidi & ascultavi, ideo me suscribo.

Si-

Simon Notarius predictus, nunc Scriba Nobilis Viri Domini Diethalmi de Guclingen Imperii, & Serenissimi Domini Rudolfi Romanorum Regis semper Augusti in Tuscia Vicarii generalis de mandato dicti Vicarii hoc exemplum transcripsi & exemplavi de alio exemplo etiam manu mea exemplato nil addendo vel minuendo, quod sententiam mutet; quod exemplum figillatum erat Si-. gillo Domini Cancellarii cum cera viridi cum licteris circumscriptis explicantibus: S. Rudolfi Imperialis Aule Cancellarii; in quo erat impressa & sculpta imago Regia sedentis in trono, & quedam imago Clericalis stans flexis genibus coram dicta Regia Maiestate, & subtus di-Stam ymaginem Regiam tres crant imagines ad modum feriptorum, & ipsum cum infrascripto Notario, excultavi & utrumque concordare inveni; & ideo me sub. scripsi, & meo signo & nomine publicavi interposita etiam auctoritate & mandato Domini Teghiari de Tedaldis honorabilis Capitanei Communis & Populi Sancti Miniatis, quod dictus Vicarius suo inssir roborari Sigillo.

Ego Guido Codiuta Notarius Palatinus, Judex & Affeffor Capitanei Communis & Populi Sancti Miniatis predicta vidi, legi, & excultavi; & quia nichil additum vel diminutum inveni, quod mutet fubstantiam veritatis, ideo me fubscripsi mandato predicti Domini Vicarii.

§. II. Breve di Papa Martino IV. col quale conferma i suddetti Vicari Imperiali. Lami Memorab. Eccles. Flor. Tom. I. pag. 497.

Ilectis filiis universis Marchionibus, Comitibus, & aliis Magnatibus; necnon Potestatibus, Capitaneis, cunctisque Rectoribus, Consiliariis, ac Universitatibus Civitatum, Castrorum, & aliorum locorum, ceterisque per partes Tuscie Romano subiectis Imperio

Eth Romanum Imperium, cuius gubernacula (grandia illo faciente, qui regit, & dirigit universa) rectoris idenei charissimi in Christo filii nostri Rodulphi Romanorum Regis illustris manus docta potensque dirigenda suscepit, claris sue altitudinis titulis sulgeat, & plene

ue

sue viribus potentie muniatur; Romana tamen Ecclesia fibi folicitudinis studium attentioris indicit, ut id in Imperium & fuorum integritate iurium gaudeat, & pro-Iperis successibus amplierur. Cum maque prefatus k x, ad iplius Imperii, & specialiter provincie Tuscie, tranquillum & prefper im flatum intendens, venerabilem fratrem noftrum Gurcenfem Spifcopum, & dilectum filium Rodulphum Imperialis Aule Cancellarium, unum. quemque videlicet eorum in folidum, ita quod non fit conditio melior occupantis, suos in partibus eisdem Vicarios generales duxerit ordinandos, prout id eiusdem Regis literic plenius dicitur contineri; universitatem vestram monemus, rogamus, & hortamur attentius, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus pro Apostolice Sedis reverentia vota vestra eius beneplacitis coaptantes predictos Vicarios, teu ipsorum alterum, studeatis devote recipere, ac eis, vel eorum alteri honorificentiam Vicarii tanti Principis congruentem iberaliter exhibere; ipforum, vel alterius ex ipfis monilis & mandatis intendentes, & obedientes humiliter, ut debetis, ilio vos in hac parte confilio dirigendo, ut exinde promptitudo vestre devotionis elucear, dict.que Vicarii commissum sibi officium liberius & officacius ex quangur. Dat. apud Urbemveterem xII. Kal. Iunii anno L.

( i b

Num. XIV. per la Rubrica clvn. Libro III. pagina 23.

Discorso d' Autore incerto scritto l' anno MCCC-LXXVII. del principio, e di alcuni satti notabili del Priorato. Dal Migliore Zibald. Islor. num. 29. e dal Borghini Spogli Cod. 43. amendue nella Magliabech. Cl. XXVI.

Introduzione del Borghini al seguente Discorso.

"TL Discorso quì di sotto su da me trovato in un li"", torno alla materia dell' ammonire. Chi se ne sosse
"I' Autore non se ne vede; ma bene si può dal fatto
", indovinare, che sosse scritto poco innanzi al caso
", de' Ciompi, e da persona, che o per avere avuti
", gli antenati suoi Ghibellini, o per altra cagione non
", piccola stette con gelosia di se stesso; e dà alcuna
", notizia del progresso del Priorista; e perchè in quei
", tempi aveano cognizione di molti particolari, che
", non possiamo avere oggi noi, è verissimile, ed a me
", pare, che dia assai presso al segno, e che se ne possa
", cavare assai di buono.

Priori delle Arti, (1) che al presente sono, e trasfon-

(1) Note del Borghini. Dal 1253, fino a questo tempo si erano fatti gli Anziani de' Grandi, e prima Consoli; ma due anni per ordine del Cardinale Latino erano stati i 14. con che nome si chiamarono 8. Guessi, e 6. Ghibellini. fonsi per più onesto modo, e per avere più cardinali uomini al reggimento, di tre borse de' Consolati delle maggiori, e più errevoli Arti di Firenze; ciò furono

Calimala, Lana, e Cambio.

Piacque a' Cittadini l' Ufizio e'l modo, e di presente aggiunsero tre Arti, acciocchè fossero sei Priori, uno per festo, ed aggiunsero l'Arte de' Medici e Speziali, Por S Maria, e Vaiai. Questi Prieri stavano a mangiare, ed a bere nella cafa appresso alla Badia di Firenze; e fu dato loro sei Berrovieri, e sei Messi perchè potessero richiedere i cittadini.

Infino nel Mccxcii. seguitò questo Priorato di uno per sesto, e mettevansi tutti i buoni cittadini della città, e Grandi, e Popolani; così di quegli ch' erano frati Ghibellini, ovvero erano tenuti, come degli altri, purchè fossero renuti buoni, e governaro do bene la Città, ed accrescerono senza discordia, insino a questo tempo; e non vi avea artefici minuti; ma pure de' più notabili,

ed antichi cittadini, e non forestieri.

Nel detto tempo (1), al Priorato, che cominciò 2 mezzo Febbraio Mccxcii. e finì a mezzo Aprile Mccxciii. si posero gli Ordini della giustizia, e secero il Gonfa-Ion eri della Giustizia; ciò fu Baldo Ruffoli, ed allora prese il popolo l'arme della Croce (2), ed era infra gli altri Priori Giano della Bella, e fecesi gli Ordini sopra i Grandi, che non poteffero effere de Priori, ed altri ordini contra di loro. E così seguitò quel mederimo modo, che i Priori erano delle sopradette arti e condizioni, falvo che niuno di cafa de Grandi poteva effere de' Priori : e così feguitò, falvo che ogni festo avea avere

(1) Borgh. Dubito, che non sia errore in Gio. Villani, perchè nell'autentico è lasciato lo spazio, e forse è vero quel, che costui qui dice, che lo dechiara

Gio. Villani nel primo dell'ottavo libro.

(2) Borgh. Era prima l'arme della Croce del popolo, che si prese l'anno 1250, quando si fece il primo popolo, ed era propria del Capitano, ed era nell'osto ancora; ma forfe vuol dire quì, che si prese per propria di quella parte della Città, dove prima era una forte di foldati; ovvero costui scambio.

la sua volta il Gonfaloniere di giustizia; sicchè quel sesto avea due Priori a quella volta, e durò questo stato infino nel Mccc. che venne Mess. Carlo di Valosa con

la sua forza.

Quegli, (1) che si chiamavano di parte Nera rivolsono lo stato, e cacciarono i Bianchi, e levarono lo stato a i loro nemici, e poi incominciarono a fare i Priori loro amici di quella parte Nera, e chi avea avuto nome di Ghibellino, o amico de' Cerchi, e della loro parte Biancha fu levato dello stato, e' Caporali Bianchi cacciati. E per questo modo medesimo erano i Priori comprendendo (o che gli venisse fatto, o che gli si facesse in prova) le più volte il terzo de' Priori di quella gente, che al presente non si chiamano originali Guelsi, e così il Gonfaloniere della giustizia quasi delle tre volte una era in quella forma, ed alcuna volta, poichè si fecero gli Ordini della giustizia, vi cadeva alcuno artefice de' Priori; ma poche volte.

Da questo tempo in quà, cicè dalla venuta di Mess. Carlo, che fu nel Mcccu. allora chiunque fentiva di Bianco, o Ghibellino non fu più all'ufizio del Priorato. E' vero, che in quello scambio vi fu messa gente nuova, che non vi erano più stati, cioè Mercatanti venuti in ricchezza di nuovo, ma non però artefici minuti; ed alcuna volta fecero due Priori per festo, e dipoi il Gonfaloniere della giustizia ogni sesto la sua volta, e

così durò nel Mcccxv.

Ancora dal Mccoxv. che fu la sconfitta a Monte Catini in quà, ancora entrò più nuove genti nel Priorato, che non crano mai stati, salvo che artefici minuti, e così infino alla sconfitta d'Altopascio, ed alla venuta dei Duca di Calavria. Allora anche entrò nel reggimento del Priorato gente nuova affai, che non vi erano mai più stati, ma pure artefici minuti non vi avea. Così durò infino alla venuta del Duca d' Atene, che fu nel MCCCXLIII. e la cacciata nel MCCCXLIII. Il Duca mise nel Priorato d'ogni generazione d'uomini.

I pri-

(1) Borgh. Quì m' ingannava, e ne ho fatto una speziale annotazione fopra il Villani 1378. in principio dell' anno.

I primi Priori, che cacciarono il Duca d'Atene (1) Grandi, e Popolani furono, due per festo.

Sandro da Quarata Zanobi (2) Mannelli per Grande > S. Spirito. . Niccolò di Cione Ridolfi ----Borghino Taddei (3) Mess. Razzante Foraboschi per Grande > S. Crece. Nastasio Tolosini . Mess. Marco de' Marchi (4) -S. Maria Novella -Ugo (5) Spini per Grande Antonio d' Orfo. Neri di Lippo
Mess. Francesco (6) degli Adimari per Gr. S. Giovanni. Bellincione d'Uberto degli Albizi.

Come questo Ufizio fu uscito di Palagio, che non vi compiè l'ufizio, che i Grandi furono tratti di Palagio per difetto di perfone, che vollero rimuovere lo stato, ch' erano i quattro Grandi; stettonvi 23. dì, e non più i Grandi; incontinente si cominciò a mettere nel reggimento artefici minuti, ed erano del continuo due, o tre per uficio d'otto Priori, infino a tanto, che si mise ordine, che ne fossero due per ufizio, e fussono del quartiere donde si chiamava il Gonfaloniere, e da poi in quà ne è due per Priorato.

E da questo tempo in quà gli artefici minuti sono stati nel reggimento, che prima non erano in tutto l'anno due, e questo ha fatto le divisioni de' cittadini, che ciascuno gli ha mossi in uso; sicchè sempre sono venuti entrando negli ufici così, e più negli altri, come in quello del Priorato; tanto che ora a' nostri dì sono de' Capitani di Parte, e de' fette della Mercanzia (7) per

(1) Borgh. I primi Priori cacciato il Duca d' Atene.

(2) Borgh di Mess. Lapo. (3) Borgh. aggiugne, Borghini.

(4) Borgh. aggiugne, Giudice. (5) Borg. Ugo di Lapo, ec. (6) Borgh. Mess. Francesco Trita, ec. e pone sempre il Grarde in primo luogo.

(7) Borg. Non so se volesse dire de' cinque, che tanti erano quei, che fono oggi Uomini della Mercanzia innanzi al 1350. Pure si potettero mutare, che spesso avveniva.

ordine, come de' Priori: così in ciascuno usizio n'andò, ed oltre a ciò vanno in Podesterie, e'n Castellerie più, che altra gente: è vero che non hanno però ancora dell' Imbasciate. Ora Dio lo perdoni a chi satto l'ha; che hanno lasciati gli antichi cittadini orrevoli,

per torre i vili artefici. Il fine si loderà per se.

A chiarire ogni cosa dalla cacciata del Duca d' Atene in quà, che fu nel Mcccxlii. oltre agli artesici, che siano entrati in usizio, vi è entrata tutta la comunità della mezzana gente: Mercatanti, che mai i loro passati avevano avuto ascuno usizio, e sono tanta moltitudine, ch' è impossibile; e questo durò infino nel Mccclvii. che ogni uomo, ch'era Mercatante si può dire, che avea usizio, s'egli era buon uomo, non ostantechè per gli tempi passati fossero stati tenuti i suoi Ghibellini; e veramente ognuno era diventato Guelso d'animo, di valore, e d'ogni suo pensiero; e potessi dire, che a Firenze non sosse alcuno Ghibellino, se non sosse antichi nobili rubelli; ma della gente comune, mezzana, e minore di che nazione si sosse tutti di volontà erano Guelsi. (1)

volontà erano Guelfi. (1)

Nel Mccclvii. si fece una Riformagione (2) a chi
fosse tenuto, o riputato Ghibellino, o non vero Guelfo
fosse ammonito, e non potesse pigliare usizio di Comune,
e da poi in quà sino nel Mccclxxvii. è stato gran quantità degli usizi di quegli, \* che ci erano, (3) e grandissma

quanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquanquan-

(2) Borgh. L'origine di questa legge su nel 1346. e si mandò suora la prima volta sotto nome di sorestieri, intendendo per sorestieri quelli, che il padre, e l'avo non sossero nati in Firenze. In capo a poco scoppiò pure in nome de' Ghibellini. Conta Gio.

Viilani al cap. 71. e 78. del xii. libro.

(3) Quelle stellette, che s' incontrano significano qualche mancanza nell' Originale.

quantità ne stanno sospesi, (1) e con paura, ed o Ghibellini, o nò che siano di nazione, dubitano molti di non esser tratti degli usici a posta di quegli, che possono operare contro loro; ed assai volte per tema, e per paura la ragione \* e 'I consiglio \* per non dispiacere a una delle parti de' maggiori; e nondimeno il Comune perisce; perchè questi tali, che dubitano non osano consigliare per non dispiacere a' maggiori; e nondimeno è tanta la moltitudine di questa gente mezzana, ch' è entrata ne' sacchi, ch' è impossibile \* A Dio piaccia provvedere a sì buona Città, che ciascuno abbia suo dovere; e la maggior parte di questa gente mezzana sono gente, che eglino, e' loro non aveano avuto usizio innanzi alla venuta del Duca d'Atene.

ACATI Abbateschi Di Montelfi Adimari Alamanneschi Bellincioni Cavicciuli Da Pietra Menfola AGLI Scalogni AGOLANTI Fiefolani AMIDEL AMIERI ARRIGUCCI BALSAMI BARDI Angiolotti Gualterotti Larioni

Da Vernia BOSTICHI Batini Buonantichi Brunelleschi BUONDELMONTI Dalle Maffe CAPONSACCHI CAPPIARDI Da CASTIGLIONE Cattellani Da Cercina Figli Tieri CAVALCANTI Cavallereschi Ciampoli Malatesti CERCHI CIPRIANI Complobbesi

(1) Oltre a molte altre ragioni, queste parole sole bastano a mostrare, che non aggiunse con lo scrivere al caso de' Ciompi, non che lo passasse, perchè quella legge dell'ammonire nel detto rivolgimento, che seguì il Luglio Mccclxxviii. su tolta via, ed annullata in tutto, onde non vi aveva luogo più.

| 390 MONOM                                           | ENII.                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| + CONTI GANGALANDI                                  | + LAMBERTI                                          |
| DONATI                                              | † Lamber eschi                                      |
|                                                     |                                                     |
| + Bellincioni                                       | T LUCARDESI O DA LUCAR                              |
| T Calfucci                                          | po Donzelli da Poneto                               |
| † Uccellini                                         | MALESPINI                                           |
| + Calfucci<br>+ Uccellini<br>+ Ebriachi, che ancora | † Guiggialferri                                     |
| Obriachi, ed Ubriachi                               | Tebalducci                                          |
| fi trova feritto                                    | + Manieri                                           |
| † Fifant: } fono ambe-<br>† Bogoles: } due nomi-    | Mannelli                                            |
| + Bogolesi due nomi-                                | † Pontigiani                                        |
| nari iofieme.                                       | † MASCHERONI                                        |
| + FORABOSCHI                                        | Miglioregli                                         |
| † Ormanni                                           | NERLI                                               |
| FRANZESI                                            | Di Borgo                                            |
| Dalla Foresta                                       | Di Piazza                                           |
| FRESCEBALDI, credo un                               | PAZZI                                               |
| lato si chiamasse de i                              | + Dell' Accorri                                     |
| Lambertucci da Mess.                                | Pigli                                               |
| Lambertuccio.                                       | + Erri                                              |
| Sanmontana                                          | + Pulci                                             |
| + GALIGAI                                           | Rossi                                               |
| + Alepri                                            | † lacoppi                                           |
| + Della Pressa                                      | + Del Boccaccio                                     |
| Buonaguisi 7 sono ben                               | † lacoppi<br>† Del Boccaccio<br>† Coppi<br>† Fornai |
| Giugni J conforti,                                  | + Fornai                                            |
| ma questi furono di po-                             | SCALI                                               |
| po'o fempre, e non mai                              | † Barucci                                           |
| de' Grandi.                                         | + Palermini                                         |
| † GALLI                                             | Scelari fono nominati                               |
| GHERARDINI                                          | fpecialmente, sebbene                               |
| † Da Monte Cerboli                                  | vi fono i Buondelmontis                             |
| Da Montisci                                         | + SOLDANIERI                                        |
| † Da Montifei<br>† Di Via Maggio<br>† Da Vicchio    | Sommaiesi                                           |
| + Da Vicchio.                                       | SPINI                                               |
| GIANFIGUIA 721                                      | STRINATI? fono nemina-                              |
| GIANDONATI fono nomi-                               | ALFIERI } ti congiunti                              |
| nati specialmente nella                             | infieme.                                            |
| Legge.                                              | + Tedald'NI                                         |
| Guidi                                               | Tornaquinci                                         |
| GUALTEROTTI DI BORGO                                | + Cardinali                                         |
| INFANGATI                                           | Giachinotti'.                                       |
| † Mangiatroie                                       | † Marabettini Po-                                   |
| I MARINDINIANA                                      | I resummarrant TO.                                  |

Popolefchi
Torrabuoni
Tosa fono nominati specialmente oltre i Vifdemini.

T UBERTI VECCHIETTI Dei Vecchio Vecchi

† VISDOMINI

† Aliotti † Biligiardi Cortigiani Tolinghi

t da Volognano
Da Cattiglionchio

† Da Cuona — 5 fono ben conforti, ma furon di popolo:

# Quel . che segue pare effere riflessione del Migliore .

E queste sono le famiglie appunto registrate negli Ordini della giustizia, quelle dico, che sono scritte di lettere maggiorelle. Gli altri minori o per via di rami speciali, o per altre cagioni accennate di sopra si prefero da loro, e si trovarono in contratti, e seritturo

antiche, e dagli scrittori adoperate.

Le croci credo che ognuno intenda, che le voglion dire quelle famiglie effer mancate, e que'lati, che che bero specialmente quel tal nome; e quì si noti, che dal 440, in quà non essendo più pregiudiciate, usano i primi nomi de' Grandi; la maggier parte ternarono così volenterosamente a ripigliari gli come prima, poichè contra a animo gli aveano lasciati; onde non si creda, che siano sempre mancate queste, che oggi non ci si sentono più. Pogn amo caso: i Pontigiani ne' Mannegli: Cavalleretchi ne' Cavalcanti; nè altri tali, ma che sia tralasciato quel nome.

Può ben effere, che alcuna famiglia fia mancata, che io non f-ppia, e che perciò non abbia la croce, che ho voluto più presto peccare nel lasciarla, che nel

metterla.

Pel contrario ci potrà effere chi contenda, che ne fia in effere alcuna delle spente, e che hanno la croce, e dee effere di quegli, come si pigliano alla libera le cose, che non hanno più padrone da chi passa per la via; come per dare uno esempio a caso, Cappiardi, Agolanti, e Galli, ma credasi pure, che alla fine sanno quelle.

Num. XV.

Num. XV. per correzione, e chiarimento della Rubrica clxvi. Lib. III pag. 34.

Della creazione, ed elezione de' primi sei Usiciali della Biada. Dal Libro A. de' Consigli delle Riformag. a 83. e 90. e dal Lib. B. a 132. e 133. nel nostro Zibaldone D. a 208. e 226. e presso il Borghini Cod. 45. a 32. ter.

A N. MCCLXXXVIII. die XIIIJ. Iulii. Officiales Bladi eligantur unus pro quolibet fextu.

Die 27. Iulii 1288.

Officialium Bladi infrascriptorum talia expendendi (balia) videl.

Bonziutus Bonincontri. Chiariffimus Gualterotti. Gherardus del Bello. Albizus Allonis. Ioannes Guidi de Giugnis. Ser Albertus Amizini Not.

Equorum militum qui fuerunt in conflictu de mense Iunii praeteriti inter Senenses, & Arretinos intrinsecos in partibus Plebis del Toppo emenda Latinus Bonaccursi Arretinos .

D. Guillielmus de Raccollatis Iud. Capitanei testis.

", Da questa provvisione si deduce in primo luogo, ", doversi correggere il nostro Scrittore, che pone la ", prima instituzione di questo usicio all'anno 1284. e ", mol" molto più il Borghini, che ne' fuoi Stratti, Cod. 45. " a 32. t. la trae all' anno 1290. chiosando così la sem-" plice elezione di tali Uficiali fatta nel mefe di Luglio " di detto anno, e descritta nel Lib. B. de' Configli a 132. " Si fa (dice) un lungo consiglio di creare sei del Bia-" do, e vi arringarono fopra fette; che egli riporta, " insieme co' sei eletti dal detto libro B. delle Riform. a 132. e 133. Ma egli è evidente, che questa dell'anno 1290, non fu nuova creazione d'uficio, ma semplice elezione degli uficiali, ficcome nello stesso libro a 62. si trova quella del precedente Gennaio 1289. e a 19. quella del Luglio dello stesso anno, e finalmente quella de' 22. di Gennaio dell' anno suddetto 1288. " nel libro A. a 116. In fecondo luogo si deduce dalla " riferira provvisione, quali fossero i primi eletti a 3. questo uficio.

Num. XVI. per la Rub. clxxv. e fegg. fino alla clxxxvi. Lib. III. pag. 42. intorno alla guerra contro gli Arctini.

\$. I. Stanziamento, o Provvisione per le Cavallate. Dal Lib. fegnato A. di Configli delle Riformagioni, dal Borghini, Spogli Cod. 45. Cl. XXVI. della Magliab. a 19. e dal nostro Zibaldone D. a 210. ter.

Die penultimo mensis Septembris McclxxxvIII.

Rimo, videl. cuilibet habenti cavallatam pro Comuni Florentie, ex cavallatis nuper impolitis (1) pro uno anno ad rationem unius anni incepti in Calendis prefentis mensis Septembris, & finiendis in Calendis mensis Septembris anni venturi pro integra ipsius Cavallata solvan.

(1) Cioè die 28. Ialii 1288. nel quale Configliasi (dice il Borghini luogo cit. a 18.) s' era bene mettere cavallate di nuovo, ed ivi arringarono sopra cinque, variando in qualche cosa, come, che chi avesse avuto l'anno dinanzi non sosse asserto aversa di nuovo, ed in somma si conchiuse di porre mille cavallate. E ne' nostri Zibaldoni citati è questo estratto di tal Consiglio dal detto Lib. A. delle Risor. a 92. Die 28. Iulii. Impositio equorum, & cavallatarum quomodo siat. Consultores, sive Arringatores.

Bindus Nigri Ambrofii Ser Carradore Giraldi Dom. Bardus Angiolerii Ser Ginus Ser Guillielmi Ser Baldus de l' Amore.

vantur quadraginta florenorum auri, & hoc cum per alia solemnia confilia alias provisum fuerit, ipsos habences cavellatas predictas pro ipía cavallata habere debere a Comuni Florentie solutionem, & salarium antedictum, salvo tamen, quod illis, quorum equi recepti confignati fuerunr, vel confignabuntur, & recipientur, post predictas preteritas Calendas presentis mensis Septembris, & di. minuatur de solutione, & salario predicto illa quantitas pecunie, que cos continget pro rata temporis, quo ad corum equos confignaverint post dictas calendas ad rationem quadraginta florenorum auri pro anno, nisi illis folummodo, qui eos armigeros habuerunt, & confignaverunt in illa Cavalcata per Comune Florentie de presenti mense Septembris ad partes Montis Varchi, & Laterini facta, quibus pro tempore, & termino xv dierum, quibus dicta Cavalcata duraverit, non diminuatur, vel detrahatur falarium, & folutio antedica.

Item cuilibet Civi, vel Comitatino Florentie tam habenti Cavalcatam pro Comuni Florentie, quam non, qui cum equo armigero fuit, & fe confignavit in Cavalcata per dictum Comune de presenti mense Septembris facta ad partes Montis Varchi, & Laterine, ad rationem solidorum decem cum uno equo, & solidorum quindecim slorenorum cum duobus equis pro quelibet die, quo fuit in cavalcata predicta in cuilibet milite de Corredo, vel Iudice, qui fuit, & se confignavit in Cavalcata predicta ad rationem solidorum viginti f. p. cum tribus equis pro quolibet die, quo fait in Cavalcata iam dicta, habito, & recepto iuramento a quolibet petente solutionem predictam de diebus, quibus suit, & de quantitate equorum, quos habuit, & tenuit in Cavalcata predicta, falvo tamen, quod nulli ulterius, quam

per xv. dies possit sieri solutio antedicta.

S. II. Altri Provvedimenti intorno alle Cavallate contro gli Arctini, dal Lib. B. num. 128. al. 1290. di Consigli delle Riformagioni a 1. e segg. riportati nel detto Codice del Borghini a 20. t. e segg. e nel cit. Zibal. D. a 211. t. e segg.

An. Mcclxxxix. Indict. ij. die xvj. Aprilis.

Alia multa pro guerra contra Aretinos intrinfecos Bana muna pro guerra concessa Mess. Ugolino Concessa Domino Potestati (che era Mess. Ugolino de' Rossi da Parma ) & Dom. Capitaneo (che era Mess. Cherardo Tosana da Cremona & DD. Prioribus, cum aliis sapientibus viris, ques, & quot femel, & pluries ipsi Domini Priores eligere volucrint, per ordinare eserciti, cavalcate, e soldati, ed altre cose opportune per detta guerra, che si preparava contro gli Arctini, da durare sino a Luglio.

Sct Bene de Vallia, &

Ser Brunettus Latinus Arringateres.

Ser Benvenutus de Sexto Not. Priorum, & Lippus Nasi testes. a 2.

Die xix. Aprilis. a 3.

Librae 2000, expendantur pro annona incanovanda in terra Montis Varchii pro Alau exercitus contra Aretinos.

Die xx. Iunii. a 9.

Domino Iulio de Buzzacharinis de Padua Capitaneo. Exercitus contra Arretinos intrinsecos duret ultra terminum pro quo folutum fuit militibus per unum mensem.

Balia pro pecunia habenda pro dicto exercitu, data Re-Storibus, & Prioribus.

D. Henricus Gattario miles dicti Capitanei, testis. Neri Nafi Arringator.

Die

Pro-

#### Die xxj. Iunii. a 10.

Dominorum Priorum aliqui vadant in exercitu contra Aretinos, & in iis, qui remanebunt, tota remaneat auctoritas.

Dom. Amalricus de Narbona eligatur Capitaneus mili-

tum Tallie societatis Tuscie.

Oblatio cereorum, & carceratorum differatur ufque ad reditum exercitus, que deberet fieri in Festo Sancti Ioannis Baptiste.

Sindici eligantur ad pasciscendum in partibus Campanie

cum militibus.

Neri Nafi, & Gheri eius filio licentia ferendi arma, quod percusserint Ghibellinum quemdam.

D. Lotteringhus de Montespertuli Iudex,& Ser Roggerius Ugonis Albizi - Arringatores.

Lapus Rainuccini -

Lapus Biadaiuolus, & Arringatores. a 11.
Ser Rimbaldinus Ugolini

#### Die xij. Iulii. a 13.

Prestantie indictio pro exercitu contra Arretinos.

Dom. Guidottus de Canigianis
Compagnus Riccardini
Arringatores. a 14.

An. MCCLXXXIX. Indict. iij. die viij. Februarii . a 16.

Malecode de Mazzinghis
Neruccius fil. Neri
Arringherii q. Vinci pop. S. Iacobi Ultratni

Equorum emenda.

#### Die xxx. Iulii. Mcclxxxix. a 22.

Captivorum octo hic nominatorum in sconfitta data Aretinis relassatio. Conssidus dictus factus fuit in planitie Puppii die xj. Iunii preteriti. Ex dictis octo quatuor erant de Lucignano, & tres de Marciano, villa subposita dicte terre Lucignani, & unus sidelis Abbatis de Capoleone. Proregatio terminorum carcerum criminalium, & restauratio propter exercitum bb absentiam Iudicum. Arringatores. . 2 23.

Dom Gherardus de Vicedominis Iudex. Ser Tedaldus Oclandi, &

Neri Attigliantis, &

Dom. Albizus Corbinelli.

An. Mcclxxxix. Ind. iij die viij. Februarii. a 49.

Stanziamentum pro emendis equorum mortuorum in bello infrascriptorum Equitum Dom Ponzardo de Pulcis pro emenda equi mortui in Civitate Senarum in reversione de cavalcata facta in fervitium Domini Regis Caroli - - - f. 130. Dom. Geri Laufredi Morajoli pro emenda cuiuldarh equi - - - - - - - - - f 50 Mari f. Ugelotti de Alleis, & featribus - - - f. 45. Coppe Tomafini, & frattibus — — — — f. 50.

Dom. Beligiardo della Tefa — — — — f 50.

Dino Bencivenii — — — — f. 60. Lapaccio q. Manetti de Rimbertinis pop. S. Petri Scheradii pro emenda equi — — — — — — f.... D. Tedicio de Adimaribus pro emenda equi. a 56. f....

Mannino q. Lotti de Acciatuolis pro emenda
D. Roggerio Rubeo de Adimaribus equorum
D. Guelfo q. D. Tegliarii de Cavarcantibus f....

Mcclxxxix. Indict. iij. die xx. Februarii. a 53. ad 56.

Stanziamentum pro infrascriptis propositum per Ghinum Davanzi Cam. Comunis Florentie.

Nerino q. Uguccionis de Tizzonibus pro pensione domus Defensoris, & Capitanei - - - f.... Dom. Gemmae, & q. Dom. Maffei de Tizzonibus pro Dom. Bartolae - J dicta pensione - - - f. . . .

Philippo de Peruzzis pro pensione duarum Burellarum, & duorum Carcerum in Palatio disti Pazzini, & Philippi, in quibus capti Aretini, & incarcerati funt, & ibi morantur Cuftodes, & superflites f. ...

Cambino (altrove Cambi) Candeghie pro burella carceris Aretinorum penfio.

Lolo f. Fedis pro se se, & Consortibus, pro burella, & apotheca, & terratio carceris Arctinorum.

Manettus Sensalis.

Bardinus (al. Baldinus) Altapacis. Adilbertus (al. Albertus) q. Uberti.

Lapus q. Cursii Bonaccolti populi S. Petri Scheradii.

Neri Brunellini Dardanus Confilii } populi S. Martini Epifcopi .

Omnes habuerunt pensionem pro corum domibus, & burellis, quibus Comune Florentie utebatur pro carcere Aresinorum,

Ancora questi, che seguono, o tutti, o parte sembrano ricompensati per simili cagioni di servizio prestato nella detta guerra.

Dom. Gumbertus Iudex Capitanei ad Gabellam.

Comune Gangalandi pro foldo 200. dicti Comunis, qui steterunt Florentie anno preterito quando Arretini equitaverunt in partibus Vallis Arni.

Lapus Talenti electus Castellanus pro Com. Flor. Castri

Montecchii districtus Aretii. a 55.

Dom. Piovanus de Gherardinis Castellanus Castri Laterini pro Com. Florencie. Gattus Dom. Blanchi dello Scilinguato Castellanus Ho-

stine destrictus Florentie.

Pazzinus de Uccellinis Castellanus Caposelvoli destrictus Florentie .

Ruffolus de Ruffolis Castellanus Petre Sancte.

Cambius Malafolie Castellanus Montis Luchi della Berardinga.

Stoldus fil. ol. Coppi de Iacoppis Castellanus Montis

Tignofi.

Dom. Manettus q. Spine della Scala pro emenda equi amissi ( Borgbini legge, duorum equorum, quos duxit ) in ambaxiata facta pro Comune Florentie mense Seprembris preteriti ad Romanam Curiam cum D. Episcopo Aretino, flor. 68. auri, minus 17. solid.

#### Mcclxxxix. xvii. Februarii . a 59.

Officiales extimatores Cavallatarum.
Acuccius Dom. Bernardi de Tedaldis.
Tanus Bonatti.
Ardinghus Marignolle.
Ser Antonius Notarius de Canigianis.
Michael Reftori Marifcalcus.
Gellus Marifcalcus. (altrove Gallus.)
Paffa Finiguerre Arringator.
Bertus del Bieco Arringator.
Ser Chellus Uberti Baldovini Not. PP. testis. a 60.
Dom. Ugo Altoviti Iud. de num. Priorum.
Nutus Marignolii
Dom. Rainerius del Sasso Arringatores. a 61.
Ser Rustichellus Bernardi

An. Mcclxxxix. Indict. iij. die xvij. Februarii.

Dom. Fulco de Buzzacherinis de Padua Capit. populi. a 62. Prestantias exigendi modus, & alia onera, & terminus.

Guillielmi de Uppiano stipendiarii Comunis Florentie emenda equi.

Banchus Mariscalcus recipiatur in num. 200. militum. Benci Amati Arringator. a 65.

Mcclxxxix. Indict. iij. die xxij. Februarii. a 66.

Accipiantur mutuo ab Universitate Partis Guelforum flor. xx. M. auri.

Conducentur ad stipendia milites, & pedites.

#### Die xiij. Martii . a 67.

Flor. 45. expendantur pro carregio lignaminis conducendi de Pistorio, & de Quarata.

Stantiamentum pro infrascriptis, videlicet Custodibus carcerum hic nominatis, videlicet

Rastrello fil. Martini.

Feo eius filio. Cassino Bernardi, & Iohanni fil. Berghi populi S. Giorgii.

An. Mccxc. Indict. iij. die xx. Maii. a 67.

Stanziamentum militibus pro Cavallatis folid. xx. pro quo-Solid. 15. fl. p. pro quolibet alio milite, pro die quo-vel equite vel equite

E' simile a quel di sopra del 1289. Dom. Amalrico de Narbona pro emenda equi, &c.

Indict. iij. die xiij. Iunii. a 63.

Stanziamentum libr. 100. flor. parv. pro 16 vexillis Socieratum, & pro duobus vexillis mastris pro Comuni dandis Vexilliferis in publica concione. Ser Antonius Bonfignori Scriba Reformationum.

Die vii. (forfe xvii.) Iunii . a 69.

Mutuum flor. mille auri a Civitate Castelli pro exercitu Anglaris. Salinguerra Cambii de Castello, Sindacus dicte Civitatis.

Mccxc. die vj. Aprilis . Ind. iij. (Così anche in questo Libro delle Riformagioni, con questi spessi ritorni indietro, come nota il Borghini.)

Auctoritas in Rectores Forenses, & Priores, cum Sapientibus, quos elegerint, super custodia, & fortificatione Civitatis, & aliis.

Dom. Rubeus de Gabrielis de Eugubio Potestas.

D. Falcone de Buzzacherinis de Padua Capit. populi.

Mccxc. Indict. iij. die iij. Iulii. a 70.

Dom. Amalrico de Narbona Capitaneo Tallie sfanziamentum flor. 140, auri pro emendatione equorum quinque.  $T_2$ 

Stan-

Stanziamenta pro multis stipendiariis Comunis Florentie occasione emendar. equorum.

Stefanus de Bibbiena Conestabilis.

Comes Manente de Sartiano Conestabilis. a 71.

Dom. Simon de Bardis Confiliarius disti Dom. Amalrici habuit pro falario fol. 30 quolibet die.

Pro Campana D. Capitanei stanziamentum lib. 60. f. p.

Pro 16. vexillis focieratum, & duobue aliis mastris vexillis lib. 80. f. p.

Campanariis fex hic nominatis salarii stanziamentum.

An. MCCLXXXIX. Ind. iij. die viij. Febr. a 71.72.

Stanziamentum pro emendis equorum pluribus Florentinis militibus hic nominatis, qui fuerunt in prelio contra Arretinos.

## Ex Lib. B. a 72.

Stanziamentum pro mendo quorumdam equorum, & mulorum, quos infrascripti asseruerunt eisdem vulneratos, & mortuos, & magagnatos, ac etiam perditos esse in prelio de mense Iunii prox. preteriti, habito inter Florentinos, & Arretinos in plano Puppii. Videlicet

Dom. Nerio de Bardis — — fl. 70. auri

Bandino de Felconeriis - - - fl. 4.

D. Lotterio D. Gianni de Adimaribus fl. 70.

Dom. Manetto della Scala - fl. 200. Borgh. ba fl. 20.

Mccxc. Indict. iij. vj. Iulii. a 72.

Stephano de Bibbiena Connestabili stanziamentum.

xj. Iulii.

Ser Aldobrandino Alberti del Barone stanziamentum pro emenda equi.

xxvj. Iulii.

Bartolomeo de Boschettis de Mutina, emenda equi. a 73. 21111. Officialium deputatorum super terminandis qui-

Sindici D. Rubei

de Gabrielis

Potest. Florentie.

busdam questionibus de quibusdam depositis stanziamentum pro ipforum salario.

Dom. Falcone de Luccignano

Dom. Ubertinus de lo Strozza Ghibertus Clarissimi

Pegolottus Ardinghi

Nutus de Marignolis

Cere de Canigianis Ser Giuntinus Spigliati

Ser Pinus Bonaccursi corum Not. Bonaxius Alexandrini cor. Nuntius.

Donatus q. Boninsegne Officialis Comunis ad destruena dum bona rebellium.

#### x. Aprilis .

Lapus q. Benedicti -Nerius, - q. Forensis

Ciutus q. Neri Baruzzi | pensionem accipiunt a Comune de Burellis in populo S. Simonis, & S. Apollinaris.

## An. Mcclxxxix. Ind. iij. die xx. Februarii . a 74.

Plurium pro pensione domorum, in quibus captivi Arretini capti tenebantur, stanziamenta, quorum nomina funt hec .

Paccinus (altrove Pazzinus) & Peruzzi Filippus

con tutti gli altri già riportati sopra, pag. 288. sotte il medesimo di , ed anno , dall' altro Libro A.

#### An. Mcclxxxix. Ind. iij. xxij. Martii.

Dom. Rubeo de Gabrielis de Eugubio Potest. Florentie. Milites 300. & 63. pedites dantur Iudici Gallure . a 76.

Dom. Comes Guelfus f. q. D. Comitis Ugolini de Donoratico recipitur in societatem.

Bue q. Ricoveranze de Vulterris recipit emendam equi, ut pater heres Cavizzini ol. stipendiarii Comunis.

Dom. Lapus del Boccaccio de Rubeis pro emenda equor, T 2 Dom.

294

Dom. Monaldellus de Eugubio Iudex Collat. Potestatis, testis. a 77.

Ser Ninus de Cantoribus consuluit .

Ser Rainerius ol.D.Hostegiani de Pillis miles, & Sindici Dom. Guidottus de Canigianis Iurisperitus — Comunis ad Dom. Ugolinum Vicecomitem Iudicem Gallure pro dictis militibus, & dicto Dom. Guelfo.

Mccxc. Ind. iij. die vij. Aprilis. a 80.

Vannis Aghinetti carcerati liberatio. Erat de populo S. Petri Maioris.

Grillus, & q. Giunte
Fuccius — } q. Giunte
Giuntinus ol. Ghetti, & capti ab Arretinis,
Nardus ol. Amici.

## Die vij. Aprilis. a 82.

Cavallatarum 200. impositio.
Parti Guelforum restitutio xiij. M. slor.
Ser Roggerius Magistri Clari.
Lapus q. Benedicti, & pro dimidia
Ciutus q. Neri Baruzzii pro dimidia
Neri
Simon, & fratres filii q. Foresis
Gerius pro alia dimidia.

Domini Burelle
in pop. S. Simonis
a 85.

Qui si ripetono quegli Officiales extimatores Cavallatarum, che si sono riportati sopra, pag. 290 colla diversità del giorno, e dell'anno, e vi sono di più sottoscritti

Ser Uguccione q. Baldovini de Balneo Scriba DD. Priorum, Dom. Iacobus de Montagnana confuluir.

## An. Mccxc. xxij. Aprilis. a 88.

Stanziamentum pro militibus, & pro cavalcatis per cos

Dom. Rex Carolus affociatur a militibus Florentinis verfus Senzs.

Miles de Corredo, vel Iudex habebat fol. xx. quolibet die, alii fol. xv. Ca-

Cavalcate, & quo versus siebant, referuntur. a 93. 91. Dom Amalricus de Narbona Capitaneus militum Tallie. Ser Cione Ballioni Arringator. a 92.

Iuntinus fil. Talenti de Aretio captus in bello, & confignatus Comuni Capofelvole, & deinde Comuni

Montis Luchi della Berardinga.

Dom. Lapus del Boccaccio Arringator. Pro vexillis focietatum stanziamentum lib. 100.

Donus Rocchi
Borgolinus Belli Borgoli
Rinalduccius Ugolini de Arretio captus in bello, liberatur.

Mccxc. Indict. iij. die vij. Iunii. a 95.

Dom. Guidonis Pazzi de Soffena quidam fidelis, & alii capti ab Arretinis.

Dom. Lapus del Boccaccio Arringator.

## Die iij. Iulii. a 98.

Dom. Guidone D. Lamberti de Polenta Potestate Florentie. Equorum emende D. Amalrico de Narbona.

Dom. Simon de Bardis Confilizrius Dom. Amalrica de Narbona.

Dom. Adimarus q. Dom. Albizi Arringator. Ser Aldobrandinus Alberti de Barone Not. pro emenda

equi.

#### iiij. Iulii . a 107.

Arretinorum quorumdam captivorum relaxatio. Nomina multorum.

Dom. Testa de Testis Civis Arretinus, &

Mugnainus eius filius.

Dom. Comitis Alexandri fidelis quidam diaus Guelfus de Trappola.

Ser Arrigus Gratie Arringator.

Dom Bardus Angiolieri Arringator. Ser Bonaiutus Galgani Not. DD. PP. testis. a 108.

Dom. Antoninus de Gualdinis Ind. Afs. Dom. Capitanei.
Piftorienfium quinque, & captorum ab Arretinis pro muLucenfium duorum — tuo cum 7. captivis Arretinis.

Corfus Villanuzzi.

Baldinaccius del Rosso Arretinus captivus permutatur cum Congio Ioannis de Vinta carcerato in civitate Arretii, & alii. a 116.

Stefanus Benintendi

Dante Manerii

Cortaccione de Bosticis

Officiales pro redimendis captivis ab Arretinis . a 144.

Dom. Amalrici de Narbono Capitanai Tallia recondus

Dom. Amalrici de Narbona Capitanei Tallie reconduêta. a 157.

# Officiales ad confignationem Cavallatarum. a 183.

Vannes Bonaguide Bardi. Sext. Ultrarni.
Cece Tebaldi de Guidalottis. Sext. S. P. Scherad.
Ciampi Bonafede. Sex. Burgi.
Lapus Ubaldini Taterini. Sex. P. S. Panchratii.
Bandeccus Bellondi. Sex. P. Domus.
Neri Lottifredi del Pozzo. Sex. P. S. Petri.
Ser Cambius Azzi eor. Not.
Bonaccoltus Manni Nuntius.

## Officiales ad Cavallatas. a 184.

Tile de Belfredellis. Tornaquinci Bonfostegni . Lapus Guazze. Dom. Niccola de Acciaiuolis Iud. Dom. Angelottus Marsilii Iud. & Duccius Magalotti -Dom. Maffeus Tedaldi Arringator. Puccius Bellondi Arringator. Lapus Dom. Manfredi. Bonaccurfus Marifcalchus, & Michael Ferrator. Rogerius Guillelmi Berovardi Noc. Lippus de Medicis ol. Officialis cum dictis, mortuus. Bulgaruccius Comes de Sartiano, Caput Masnade, & Connestabilis exercitus Florentini. Manente Comes de Sartiano pro Comuni Florentie Con-

Iacobus Iambollarius Arringator die vi. Februarii Mccxc.

An.

nestabilis 49. equitatorum.

## An. Mccxci. - Aprilis . Lib. C. a 1.

Dom. Daldus de la Tofa Confiliarii Dom. Amalrici
Dom. Banchus Caftellani de Narbona.
Cinus q. Tedaldi Rinuccini pop. S. Florentii a 10.
Corfus f. Neri populi S. Petri Maioris
Guarduccius f Gratie eiusdem populi
Feus f. Bonamichi pop. S. Apollinaris
Torinus f. Senni pop. S. Trinitatis
Ambrosius f. q. Buoni de Pomino

Custodia:

Officiales super Cavallatas. a 28.

Goccia Dom. Ugolini de Nerlis.
Bingerius de Tornaquincis.
Cortaccione de Bosticis.
Bardus Dom. Rinerii de Babico. (al. de Blanco)
Mari de Alleis.
Cecinus q. Guidonis del Cece.
Ser Landus f. Orlandi de Glaceto Not. Et duo Mariscalchi.
Dom. Princeius H. Roccioni de Piclis. Miles.

Dom. Rainerius Hostegiani de Piglis. Miles Dom. Albizus de Corbinellis Iurisperitus.

Borghini Cod. 45. a 26. ter. e fegg. dal suddetto Lib. B. delle Riformag. a 68. e 69.

Pro emendis octo equorum, scilicet
Pro equo pili nigri cum aliquib pilis albis in testa ab oculis.
Item pro alio secundo equo pili bruni bai balsano de
ambobus pedibus posterioribus, & cum una schienella cocta in crure sinistro anteriori, & cum duobus giardis in crure posterioribus.

Itam pro alio tarrio equo pili bai bruni cum stella in

Item pro alio tertio equo pili bai bruni cum stella in stella, & cum una schienella in crure sinistro.

Item pro alio quarto equo pili bai baltanei, & balzani de omnibus pedibus, & marcato in coscia dextera. Item pro alio quinto equo pili nigri.

Item pro alio fexto equo nigro cum pilis albis in testa balzano de pede sinistro de ante, cum gallis in gamba recta, de retro, & gorbiato de cruribus ante.

Item pro alio 7.º equo pili feri frontino, & balzano de pede finistro posteriori, cum resta super pedem si-

nistrum.... cocto de omnibus cruribus.

Item

Item pro alic 8.º equo leardo cum aliis pedibus anter. a 69. Prestasi fior. mille a Salinguerra de Cambio da Cafrello Imbasciadore di Città di Castello; dice, per fornimento dell' esercito d' Agnari.

Pro equo pili ferrantis rotati, marcato in cofcia dextera. Pro equo badio bruno frontino, & balfano de omnibus

pedibus, marcato in cofcia dextera.

Pro equo bili bai, Maltina cum stella in testa, & mostaccio albo costo cum una schienella in crure sinistro anteriori.

Nota dello stesso Borghini, loc. cit. a 24. a proposito di questi minuti contrassegni, che si notavano de i

cavalli dal Lib. detto a 46.

- Si può notare in questi Libri, che si teneva diligentissimo conto de' cavalli degli uomini d'arme, e notavano ogni minutissimo segno per riscontrarli nelle
  rassegne, ed ho notato ancora altrove, che quando
  non erano della veduta, che egli aveano a essere,
  ritenevano loro delle paghe, perchè in vero altra
  satissazione si sa con un cavallo buono, che con un
  cattivo; ed altramente si lavora la terra con un
  paio di buoi di sessanta scudi, che di venti. Serviva
  ancora questo per l'emende de'cavalli, quando venivano in servizio pubblico.
- # 47. Equus pili bai, bruni, balzani, de pedibus dextris marcari in cofcia destra — — — — f. 40. # 49. Equus pili nigri cum stella in testa, balsani, & costi

de quatuor pedibus, & musculo albo — — f. 30.

Equus piti bai bruni, cum una schinella in crure sinistro anteriori, & marcati, & signati in coscia sinistra de uno, quem asservir-magagnatum suisse super guideresco.

Equus pili bai fori cum aliquibus pilis albis in tella, cum quadam fchinella in crure dextero anteriori marcati in coscia dextera — — — — — — — — f. 45.

Equus pili bai bruni maltrati cum stella in testa, & mu-

fculo albo — — — — — — — f. 50. Equus pili nigri marcati in coscia dextera — f. 60.

Ex stanziamento sub die viij. Februarii Mcclexxxix.

Num. XVII. per giunta alle Rub. 183. e 184. Lib. III. pag. 49. e feg.

S. I. Ricorfo de' Mugellani contro i Canonici Fiorentini, e gli Ubaldini, dal Lib. B. di Configli delle Riformagioni d 22. e riportato dal Borghini Cod. MS. 45. Cl. xxvi. della Magliab. a 22. così:

An. Mcclxxxix. Indict. ij. die xxx. Iulii.

Mbasciadori di Buliciano, Grezzano, Molezzano, Piazzano, Campiano, ed altri di Mugello fupplicano, che de' beni Canonice Florentine tenentur annuatim facere certa servitia, & quod Canonici Florentini ipsi ipsos, ut fideles nituntur vendere Ubaldinis; quod si fieret, multum derraheretur honori, & iurisdictioni Communis Florentie, quia non folum eos, sed etiam omnes homines dictorum locorum, populorum, & Communium, unde funt, occuparent; & occupatos detinerent Ubaldini ut fideles ipsorum, & ipsos omnes tractarent, ut tractant alios ipforum fideles: Unde petunt, & supplicant, ut placeat vobis iure, & nomine Communis Florentie redimere ipsos omnes a dictis Canonicis, & omnia iura, que babent in eis in dictis locis, & populis, & aliis locis, pro precio 2300. lib. f. p. pro quo precio ipsos voluerunt vendere Ubaldinis, &c.

## Arringatores . a 23.

Dom. Gherardus de Vicedominis Iudex. Ser Tedaldus Orlandi, & Neri Attigliantis, & Dom. Albizzus Corbinelli. §. II. Provvisione di non vendere, nè comprare Vassalli. Dal Lib. de' Consigli B. delle Riform. a 24. presso il Borghini Cod. MS. 45. Cl. XXVI. della Magliab. a 22.

An. Mcclxxxix. Indict. ij. die vj. Augusti.

DRovisum, & ordinatum est salubriter, & firmatum, quod nullus, quicumque sit, & cuiuscumque conditionis, dignitatis, vel status existat, possit, audeat, vel prefumat, per se vel per alium, tacite, vel expresse emere, vel aliquo alio titulo, iure, modo, vel caufa acquirere in perpetuum, vel ad tempus aliquos fideles, vel censitos, vel aliquos alios cuiuscumque conditionis existant, vel aliqua afia iura, f. anghatia, vel perangharia, vel quevis alia contra libertatem, & conditionem persone alienius in Civitate, vel in Comitatu, vel diftrictu Florentie, & quod nullus, undecumque sit, & cuiuscumque conditionis, dignitatis, vel status existat, possit, audeat, vel prefumat predicta, vel aliquod predictorum vendere, vel quovis alio titulo alienare, iure, modo, vel causa concedere in perpetuum, vel ad tempus alicui persone undecumque sit, vel cuiuscumque conditionis, dignitatis, vel status existat, in Civitate, vel in Comitatu, vel districtu Florentie, decernentes irritum, & inane, & ipfo iure non tenere si quid in contrarium sieret in aliquo casu predictorum, & tales contractus, & alienationes quatenus procederent de facto cassantes; ita quod nec emptoribus, vel acquisitoribus ius aliquod acquiratur, nec etiam ad alienantes, vel concedentes ius redeat, vel penes eos remaneant, vel fint tales fideles, vel alterius conditionis adscripti, & eorum bona, & filii, & descendentes libere conditionis, & status; & nihilominus tales alienantes. vel quomodolibet in alios transferentes in perpetuum, vel ad tempus, per fe, vel per alium, & quilibet eorum, & ipsorum sindici, procuratores, & nuntii, & tales emptores, vel alio quovis titulo, modo, causa, vel iure acquirentes per fe, vel per alium in perpetuum. vel ad tempus, & corum procuratores, findici, & nun-

tii, Iudices, & Notarii, & teftes, qui predictis interfuerint ad eas, vel eas scripserint, & quilibet corum condennetur in lib. 1000. f. p. que effectualiter exigantur, non obstantibus aliquibus pactis, vel conditionibus, etiam iuramento, vel pena vallatis, iam factis, vel in posterum ineundis super predictis, vel aliquo predictorum vendendis, permutandis, vel alio quovis modo, vel titulo transferendis; quos contractus supradicti Domini Priores, & sapientes nullius valoris, & roboris fore decreverunt, & quatenus de facto processissent, vel procederent, totaliter cassaverunt, & cassant, decernentes etiam, quod si aliquis non subiectus iurisdictioni Comunis Florentie, & qui non respondeat in civilibus, & criminalibus regimini Florentie, vel non folvat libras, & factiones Comunis Florentie, undecumque sit per se, vel per alium predictos contractus, vel aliquem predictorum iniret aliquo modo, iure, vel causa, quod pater, & fratres, & alii propinquiores ipfius, fi patrem, vel fratrem non habeat, & quiliber corum condennetur in libris mille f. p. Que pena effectualiter exigatur: reservantes etiam sibi, & populo Florentie potestatem super predi-Ctis, & quolibet predictorum acrius providere contra tales concedentes, vel concessiones concedentes per se, vel per alium in aliquibus casibus predictis, & quod in predictis omnibus, & fingulis, & circa predicta D. Potestas, & defensor, & Capitaneus presentes, & futuri, & quilibet eorum plenum, merum, & liberum arbitrium habeant, & exercere debeant contra illos, qui in predictis, & circa predicta committerent in personis, & rebus, ita, & taliter quod predicta omnia, & fingula effectualiter observentur, & executioni mandentur; falvo tamen, quod Comuni Florentie quilibet possit licite vendere, in ipsum Commune predicta iura transferre, & etiam ipsi fideles, & alii supradicti se ipsos, & eor. filios, & devendentes, & bona licite possint redimere sine pena, & illi tales, qui talia iura haberent, posiint ipsa iura, ipsis fidelibus volentibus se redimere, vendere, & eos liberare a tali iure licite, & impune. Et hec omnia, & fingula locum habeant ad futura, & etiam ad preterita, a Calendis Ianuarii proxime preteriti, currentibus annis Domini MccLxxxix. Ind. fecunda.

Num. XVIII. per fupplemento alla Rubrica: clxxxvII. Lib III. pag. 53.

Stratto di Provvisioni, ed altri Atti per la pace tra le famiglie Lamberti, e della Tosa. Riformag. Lib. B. a 82. e 84. presso il Borghini Cod. 45. a 29. ter. e 32.

## Anno Mccxc. die xj. Aprilis.

SI dà facoltà a' Priori di spendere lire 2000, per condurre la pace = Expendantur libre 2000, in pace inter nobiles Viros illos della Tosa, & illos de Lambertis.

a 87. Si pongono detti denari per istabilimento di detta pace, e per dote di parentadi fatti fra loro d'ordine de' Priori, che fu la mano, che entrò a mezzo Febbraio 1289. a mezzo Aprile 1290. e vi sono sottofcritti. Vedili a suo luogo nel testo.

Die xiv. Aprilis eiufdem anni. a 88.

A Mess. Scolaio de Pulci lire 900. da spendere in dotibus, & pro dotibus dictorum matrimoniorum pro conservatione dicte pacis, de mandato dictorum DD. Priorum, qui fuerunt arbitri electi.

A Mes. Fornaio de Pulci lire 570, per darsi a quei de' Lamberti, come sarà ordinato, e di più

A Mess. Ottaviano de Rigaletti, Andree de Cerreto, Claro de Gottolis, & Niccole de Acciaiuolis Iurisperitis pro farica durata nel condurre questa pace, Arbitri.

Nel nostro Zibald. D. a 223. quest'ultimo atto de' 14. di Aprile è riportato così, con qualche varietà.

## xiv. Aprilis Mccxc. a 87.

Ser Bene de Vaglia Notarius Confultor.
Priores congregati in Choro Ecclesie S. Petri Scheradii.
Dom. Scolarius de Pulcis Sindicus electus ad expendendum
dictas libras 2000.

Ser Arnoldus Arrighi de Riccio Not-

D. Fornarius de Pulcis Sindicus electus pro ea re, &

Dom. Ottavante de Rigalettis.

Dom. Andreas de Cerreto

Dom. Clarus de Gottolis.

Dom. Niccola de Acciaiuolis.

Dom. Ranonus de Vicentia Iud. Capitanei 3 testes. Dom. Enricus Gattaius miles dicti Capitanei 3

Die xxvii. Iulii Mccxc. # 131.

D. Ceffus de Lambertis in Confilio comparuit, & nonnulla petiit.

D. Henricus della Tofa contradicit.

## Il Borgbini più distesamente così, a 32.

Mess. Ceffo de' Lamberti per se, e suoi consorti avendo fatto pace secondo l' ordine de' Priori per uno loro lodo, chiede, che si osservi detto lodo, o che di certe liti, sopra le quali dovea essere dichiarata alcuna cosa s' intendano essere, e restare nel medesimo grado, che erano innanzi a detta pace, e lodo.

Dall'altra parte D. Henricus della Tosa espose in detto Consiglio, che i Priori gli avevano detto a parole, che
non ostante il compromesso fatto in loro, intendevano procedere in dette liti de iure. Però chiede pro se, & aliis
de domo Tosingorum, quoniam inique processum suit in
ipsa sententia, & laudo serendis, quod ius suum sibi servetur; e che la si rivegga summarie, & breviter; e si conchiuse, che la si rimettesse ne' Priori, che erano allora
nell'usizio, e che verrebbono su questo a' dì 4. d' Agosto 1290.

Nota del Borgbini in detto luogo a 29.2. Non mi posso tanto maravigliare, che basti, della bontà di que' nostri antichi, che facendo così severe leggi contro a questre Case Grandi per abbassarii, dall'altra parte tenessero tanta cura della salvezza loro, potendoli lasciar consumare fra loro; e tanto più, che erano i Lamberti di fazione Ghibellina.

Num. XIX. per giunta alla Rubrica clxxxx. Libro III. pagina 55.

Stratti di Proibizioni d'armi, e d'infegne dell'anno Mccxci. Riformag. Lib. de' Configli C. a 10. e segg. presso il Borghini Cod. 45. Cl. xxvi. della Magliab. a 48.

Provisum, & deliberatum est, quod nullus cuius cumque conditionis sit possit tenere arma picta, vel insignta alicuius, vel aliquorum, seu alicuius domus, vel casati Civitatis, vel districtus, nec in Tabulaccio, Targa, Scuto, Pavese, Elmo, Suprasberga, Bandiera, seu vexillo, vel coopertis equi predeferre, nec in sua domo tenere; sub pena Magnatibus lib. 200. popularibus lib. 100. Ma non ha luogo questo, nè s' intende dell'arme del Comune, nè anche negli eserciti, che si facessero per Comune, e nelle sue Cavalcate.

Ivi a 18. Si vieta pure, che nessuno possatenere in casa l'arme dipinte de' Grandi, salvo quelli, che sono samigliari veramente; ma i pittori le possano dipignere, ed i Sarti cucire, ed i Corazzai, e Fabbri fabbricare, e Scuderai, e Rigattieri tenere ad vendendum, dummodo faciant bona side.

Si proibisce ancora, che nullus possit portare arma populi peditum iustitie, nisi illi, qui non sunt, vel erunt electi pro peditibus iustitie. Vuol dire de' fratelli, che conta Gio. Villano, che erano eletti, per far compagnia al Gonfalonieri.

Fassi questo Consiglio al di primo di Febbraio, e si vede, che le cose doveano essere in sospetto, che di più si fanno axij, bandicre assegnate a Banderai peditum institie.

Num. XX. per la Rubrica exevi. Libro III. pagina 60.

§. I. Leggi sopra la nuova forma del governo di Firenze dell' anno MccxcII. Dal Lib. 42. delle Risormag. a 1. sino a 17. nel nostro Zibald. D. a 71. e dal Codice autentico, che si serba nell' insigne Libreria di S. Maria Novella.

#### AVVERTIMENTO.

Oftro pensiero era il dar quì questo corpo di leggi, o di statuti, che può dirsi con buona ragione il primo, che sia stato compilato dalla Repubblica Fiorentina, sotto il titolo, Ordinamenta Iustitiae;
di il sine principale di compilarlo su quello, che si
dichiara ne' due Discorsi riportati quì sopra Num. XII.
PENSIV. cioè di umiliare i Grandi, ed esaltare i popolani. Ma avendo udito esservi altro degnissimo Letterato, che ne prepara una magnisica edizione a parte
con dotte, ed erudite Annotazioni, di buon grado ne
lasciamo a lui questa gloria; contentandoci di riportarne quì que' Capitoli, che servono soltanto ad illustrare questa Rubrica, e dimostrare più chiaramente
la nuova sorma, che ricevè in quest' anno Mecacii.

il governo di Firenze.

Quoniam iustitia est constans & perpetua voluntas Ius sum unicuique eribuens Ideo infrascripta que merito Iustitie ordinamenta appellantur pro rei pubblice utilitate edita sunt : R.

A D honorem laudem & reverentiam Dom. nostri Iesu Christi & beate virginis Marie matris sue · & beati Tom. I.K. V Iohannis baptiste. & fancte Reparate. & beati Zenobii. fub quorum vocabulo & patrocinio siorentina Civitas gubernatur. & aliorum sanctorum & sanctarum Dei Et ad honorem exaltationem & fortisicationem & augmentum regiminum dom. Potestatis & dom. Desensoris & Capit. & ossiti dominorum Prierum artium & vexilliseri iustitie. nec non ad veram & perpetuam concordiam & unionem conservationem & augmentum pacifici & tranquilli status artiscum & artium & omnium popularium & etiam totius Comunis & Civitatis & distribus slorentie.

Infraferipta funt ordinamenta que merito & non fine causa ordinamenta institie de cetero nuncupantur per nobiles & sapientes viros dominum Tebaldum de bruxatis (1) de brixia potestatem & dominum Corradum de forexina de Mediolano defenforem & Capitaneum Civitatis & Comunis florentie ac etiam fapientes viros Pelam Gualduccii · Masum Lamberti de Antilla dominum Palmerium quondam domini Ugonis de Altovitis iurisperitum ' Monouccium Salvi del Chiaro : Lapum Pratenfis : & Gaddum Foresis de Falconeriis · Priores artium Civitatis florencie & alios sapientes & bonos viros ciusdem Civitatis ad hoc habitos & vocatos · auctoritate & balia citdem dominis Potestati Defensori & Capitaneo Prioribus artium & sapientibus exhibita & concessa per solepmnia consilia domini Capitanei & Comunis florentie sicut de ipfius auctoritate & balia publice scriptum est per me infrascriptum Bonsegnorem Not. & Scribam predictorum Confiliorum · ac etiam ipforum confiliorum auctoritate · & vigore cum folepmni deliberatione examinatione & provisione pro necessaria causa & utilitate rei publice evidenti nec non pro vere iufficie observatione sub felici nomine provisa edita & firmata fub annis falutifere Incarnationis domini nostri Iesu Christi Millesimo Ducentesimo Nonagesimo secundo. Indictione sexta. Die decimo ottavo Intrante menfe Ianuarii ·

De electione & offitio dominorum Priorum Artium.

Tem volentes in electione & officio & circa electionem & officium dominorum Priorum Artium pro ar-

(1) Altrove si legge Tedaldus de Bruxiatis.

tificibus artibus & popularibus ac etiam pro re publica utiliter providere ! provifum & ordinatum est considerata forma capituli constituti domini Capitanei de electione priorum loquentis quod futurorum priorum artium electio modo & forma infrascriptis de cetero celebretur videl, quod dominus defenior & Capitaneus Civitatis florent. cum conscientia & voluntate dominorum priorum Artium in loco quo ipus prioribus videbitur per unam diem ante exitum priorum qui pro tempore fuerint vel prius si dominis prioribus videbitur' convocari faciat capitudines duodecim maiorum artium & illos sapientes & bonos viros artifices quos & quot ipsi domini priores artium ad hoc eligere voluerint & habere. Et in presentia ipsorum dominorum priorum predictus dominus defensor & Capitaneus coram ipsis Capitudinibus & sapientibus proponat & consilium petat quo modo & qua forma electio futurorum priorum artium qui fint & esse debeant fex numero unus videlicer de quoliber sextu pro duobus mensibus tunc futuris fieri & celebrari debeat pro Comuni predicto. Et secundum modum & formam a dictis Capitudinibus & sapientibus ibidem ordinandam ipsorum futurorum priorum electio ante quam ipse Capitudines & sapientes de ipso loco secedant in presentiam domini Capitanei & priorum sub felici nomine celebretur & fiat . Illi igitur sex qui secundum modum & formam ut predicitur providendam tunc eligentur fint & esse debeant pro Comuni florentie priores artium & artificum Civitatis predicte pro duobus mensibus tune futuris initiandis die quintouecimo mensis quo celebrabitur & fiet electio antedicta. Sicque quolibet anno fingulis ducbus menfibus predicto tempore super electione priorum facienda proponendo semper quomodo & qua forma in ipía electione procedendum sit de cetero observetur & fiat primo in qualibet electione ipsorum futurorum priorum ante quam iuper ea aliquid proponatur vel fiat forte dirempto & terminato in quo fextu primo . & in quo fextu fecundo . & sic de ceteris sextibus ipsa electio debeat celebrari. Et subsequenter per predictas capitudines & sapientes corporali iuramento prestito de bona & utili forma & modo ipsius electionis priorum confulenda & ordinanda

nec non de bona & utili electione priorum facienda pro artibus artificibus & popularibus & etiam pro Comuni florentie secundum formam super ipsa electione traditam de illis folummodo perfonis quas cognoverint & putaverint fore magis ydoneas & sufficientes ad huiusmodi prioratus offitium exercendum. Et de non nominando vel eligendo fen vocem dando alicui qui preces porrexerit vel porrigi fecerit ut in ipso prioratus offitio eligatur niti veritimiliter presumeretur quod tales preces porrecte & facte fuerint fictitie eo quod talis nollet eligi in priorem · Illi autem qui nominabunt seu in scriptis -dabunt illos quos voluerint in priores eligi teneantur & debeant nominare & in scriptis dare de prudentioribus melioribus & legalioribus artificibus civitatis florentie continue artem exercentes Vel qui scripti sint in libro feu matricula aliculus artis civitatis florentie dummodo non fint milites & debeant etiam declarare & exprimere pro qua arre ipsos & quemlibet corum nominabunt & dabunt & ipfos & quemliber eorum pro ea arte quam vere exercucrint. Vel in cuius artis libro seu matricula scriptus fuerit ut dictum est nominare & dare solummodo teneantur. Et si contigerit aliquem vel aliquos nominari & in scriptis dari per dictos electores pro artifice duarum vel plurium artium tunc ante quam in ipfa ele-Rione procedatur in dicto confilio provideatur & terminetur pro qua arte talis vel tales reducti pro pluribus artibus debeant remanere. Et ut in electionibus ipsorum. futurorum priorum debita convenientia & condecens equalitas observetur aliquis ex capitudin.bus duodecim maiorum artium vel ex sapientibus ad hoc vocatis vel aliquis qui sit de domo sive casato alicuius qui ipsius electionis tempore fuerit in prioratus offitio vel aliquis qui quomodocumque fuisset in ipsius prioratus officio infra tempus duorum annorum tune proxime preteritorum: vel aliquis qui continue artem non exerceat vel qui scriptus non sit in libro seu matricula alicuius artis Civitatis Sorentie vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi vel esse in dicto officio prioratus nec etiam possint codem tempore eligi vel esse duo vel plures prieres de una & eadem arte. Et si contra predicta ipsorum priorum vel alicuius corum fieret electio non valeat

nec teneat. Immo dominus defensor & Capitaneus eam revocare & revocari facere proprio juramento omnimode tenearur. Et omnia ordinamenta & capitula que huic provisioni & ordinamento quomodolibet contradicerent vel librant fine caffe & irrita inquantum in hiis contradicerent voi obstarent. Facta autem dicha electione predicto modo domicus defenfor & Capitaneus prima die introitus efficie apforum priorum fummo maje in confilio five contions ubi vexillum inflitte dabitur ante ipfius vex lli dationem iurace faciat priores neviter electos corum offitium follicite legaliter ac fideliter exercere fecundum quod eis dictum computari fecerit iuramentum. Et nullus ex prioribu qui secundum dictam formam ele-Aus fuerit renuntiare possit vel debeat officio iam dicto modo aliquo feu causa. Quicquid autem per ipsos sex priores & vexilliferum inftitie vel faltem per quinque ex eis in ipso prioratus offitio provisum deliberatum & firmatum fuerit valeat & teneat ac fi factum & previfum effet per omnes predictos priores & vexiliferum · Et ipsi priores omnes cum vexillifero iustitie infimul motari' frare' dormire' & comedere debeant in una domo ubi voluerint & quam viderint habiliorem pro corum officio commodius exercendo. Et nullus ex civitate vel Comitatu florentie possit vel audeat cum dictis prioribus vel vexillifero institie vel altero eorum loqui nisi saltim quando dicti priores cum vexillifero omnes vel maior pars eorum starent & sederent in publica audientia · Et in omnibus & singulis circa eorum officium sideliter conrinue honeste & honorabiliter debeant observare · Ele-Stionem quoque eorum Notarii & scribe & sex nuntiorum iam dicti domini priores artium & vexillifer iuftitie faciant & facere possint de illis personis & prout & secundum qued eisdem dominis prioribus & vexiliifero videbitur convenire & utile fore pro Comuni ac etiam pro eorum offitio utiliter exercendo. Qui notarius & feriba dominorum priorum & vexilliferi folummodo devetum habeat in dicto officio per unum annum non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus statutis seu ordinamentis vel confiliorum reformationibus in predictis vel aliquo predictorum quomodolibet contradicentibus vel obstantibus quoquo modo. Hoc etiam

addito provifo & declarato quod quilibet popularis dummodo non fit miles qui feriptus reperietur in libro feu matricula alicuius artis Civitatis florentie in numero hominum dicte artis in omnibus & fingulis fit habeaturque & tractetur ac etiam ad omnia officia & benefitia admittatur pro artifice & taniquam artifex qui continue artem exerceat.

# De electione & offitio vexilliferi inflitie

Tem provisum est quod de cetero ea die qua eligene I tur domini priores artium dominus defensor & Capitaneus & domini priores qui pro tempore fuerint convocent coram se Capitudines duodecim maiorum artium in loco in quo predicti domini priores voluctint & etiam duos probos viros pro quolibet fextu per ipfos dominos priores eligendos qui post iuramentum ab eis prestitum de infrascripta electione legaliter facienda eligant & nominent ad brevia fextum de quo esse debeat vexillifer infrafcriptus · quo fextu nominato eligant fex probos viros populares artifices de fextu predicto. & demum de ipsis sex siat per eos secretum scruptinium. dum modo capitudines & sapientes electi qui fuerint de sextu in quo ipsius vexilliseri electio sieri debebit non intersint scruptinio predicto nec in co vocem habeant. Et qui plures voces habuerit sit vexillifer institie pro duobus mensibus incipiendis ea die qua novi priores suum initiabunt offitium. Et sit talis vexillifer de maiori. bus popularibus artificibus Civitatis flor. & qui pacificum & tranquillum statum diligat puro corde. Et qui non sit de magnatibus Civitatis predicte Et habeat dictus vexillifer offitium & voces inter priores ficut unus ex prioribus' & cum eis moretur & comedat & dormiat prout & ficut priores morantur & faciunt · Et valeat & teneat id quod fiet per quinque ex eis computata persona vexilliferi inter priores predictos. Et non possit esse talis vexillifer de aliqua domo vel cafato unde effet aliquis ex prioribus cum quibus morari debet vel unde effet aliquis ex prioribus qui tempore ipfius electionis fuerint in ossitio prioratus' Qui vexillifer una cum prioribus possit-

& debeat visitare dominos potestatem & Capitaneum & cos inducere debeat & ortari quod omnibus iustitiam reddant. & malefactores puniant prout delicti qualitas fuadebit · Debeant etiam ipfes ortari & inducere quod ipsorum regimine exerceant sollicite & attente ita & taliter quod pacificus & tranquillus status civitatis flor. conservetur. Cuius offirium duret duobus mensibus quibus finitis alterius vexilliferi de alio fextu fiat electio fupradicto modo & forma qui moretur cum dictis dominis prioribus ut dictum est · & Idem offitium habeat & duobus mensibus duret eius offitium & sic de singulis duobus mensibus de inceps in perpetuum observetur & fiat ita tamen quod in quolibet anno ipsius vexilliferi electio in quolibet sextu semel celebretur & fiat donec omnium fextuum numeru impleatur. Qui vexillifer devetum habeat per duos annos a die depolitionis sui offitii · Et debeat habere dictus vexillifer & secum tenere in domo dominorum priorum quoddam magnum vexillum de bono & solido Zendado albo cum una cruce magna rubea in medio per totum vexillum extensa. Qui vexillifer habeat & habere debeat a comuni florentie pro suo falario & omnibus suis expensis duorum mensium quolibet die foldos decem f. p. tantum comunicandos cum falario dominorum priorum. Quod vexillum dari debeat per dominum Capitaneum in publica contiene in presentia dominorum priorum veterum & novorum sub felici dicto vexillifero eá die qua dicti domini novi priores eorum initiabunt offitium în loco quem dómini priores elegerint · Convocatis etiam illis quos ipsi demini priores voluerint · Quod vexillum portetur ad domum dominor. priorum artium & ibidem teneatur ut dichum eft. Duo autem vexilla magna que appellari folent vexilla iustitie penitus de inceps sint cassa & duomilia etiam pedites qui deputati erant ad sequendum dicta duo vexilla etiam fint cassi deinceps. Vexilla vero artium civitatis sorent. non fint cassa · sed dari debeant prorsus artificibus Civitatis florentie tempore & modo consueto · Qui vexillifer habeat expensis comunis florent. & teneat in domo dominorum priorum pro Comuni dictum vexillum · Centum pavenses seu scutos vel trargias · & Centum elmos seu cappellos de serro pictos de infignis vexilli institie · &

Centum lanceas · & viginti quinque balistas · cum quadrellis & aliis fornimentis necessariis. Quod vexillum & que arma custodire teneatur & debeat & ipsa integre confignare successori suo per publicum instrumentum: Et quod quollibet anno dicto menfe februarii domini Capitaneus · priores & vexillifer predicti quam citius poterunt eligant seu eligi faciant per quemcumq modum viderint convenire. Mille pedites ex popularibus seu artificibus civitatis flerent. qui fint amatores pacifici & tranquilli status Civitatis sforent. Qui sic electi iurent trahere ad domum dominorum priorum & dicti vexilliferi tempore cuiuslibet rumoris & etiam quotienscumque fuerint requifiti per nuntium vel fonum Campane vel bannum. & fequi vexilliferum qui tunc in officio erit. & stare & morari cum eo . & omnia alia & singula effectualiter observare que pro honore & defensione ac etiam exaltatione comunis & populi florentie mandabuntur eisdem per dominos potestatem. Capitaneum vel per dominos priores & vexilliferum supradictos · & debeant trahere & venire ad dictum palatium five domum muniti omnibus armis & etiam fine armis prout precipietur eifdem. Qui mille pedites habeant & habere debeant pavensem · targiam sive scutum signatum signo vexilli iustitie & cum aliis armis opportunis trahere & fequi ut di-Rum est ad defensionem & statum pacificum & tranquillum comunis & populi flor, sub pena libr, vigintiquinque f. p. pro quolibet corum & qualibet vice & plus & minus ad voluntatem domini Capitanei.

S. II. Leggi, e statuti contro i Grandi?
Da' suddetti Codici.

De penis impositis & ordinatis contra magnates offendentes populares.

Rdinatum est etiam & provisum quod si aliquis de magnatibus Civitatis vel districtus stor. quomodocumque i. studiose vel premeditate intersiceret vel intersici faceret seu vulneraret vel vulnerari faceret aliquem popularem Civitatis vel Comitatus storentie ita quod

quod de ipsis vulneribus seu vulnere mors sequererur ! dominus potestas ipsum talem magnatem facientem seu fieri facientem tale malefitium & quemlibet eorum scilicet tam facientem quam fieri facientem condepmnet in capite. & capud ei & eis faciat amputari ita quod moriatur si in fortia Comunis slorent. pervenerit & nichilominus eorum & cuique ipforum bona omnia debeat & teneatur facere devastari & destrui · & eis destructis & devastatis publicentur Comuni florent. & ad comune florentie faciat pervenire si vero in fortiam Comunis florentie tales malefactores non pervenerint nichilominus pena Capitis condepmnetur. Îta quod si aliquo tempore pervenerint in fortiam Comunis florentie Capud amputetur ei vel eis ita quod moriantur & omnia eorum bona devastentur & destruantur & eis devastatis perveniant in comuni florent. Et nichilominus fideiussores talis magnatis & malefactoris qui pro ipsis malefactoribus fideiussiffent apud Comune florent. compellantur & compelli debeant per dominum potestatem folvere Comuni florentie illam quantitatem pecunie pro qua fideiussiffent pro ipso magnate & malefactore vel altero eorum. & quod talis fideiussor pro ipsa quantitate pecunie quam solveret habeat regressum in bonis talis malefactoris devastatis & destructis facta diligenti extimatione de talibus bonis · Et illud quod superfuerit de talibus bonis perveniat in Comuni florentie. Hoc expresso intellecto addito & declarato in omnibus supradictis quod ille solummodo qui ut infra dicetur fiet Capitaneus homicidii penis supradictis puniatur · Reliqui vero magnates qui aliter de dicto homicidio culpabiles fuerint in libris mille f. p. pro quolibet corum Comuni florentie condepmnentur. Et procedatur ad exactionem ipfarum condepmnationum per compulsionem ipsorum fideiussorum & destructionem bonorum ut supra dictum est. Et pro dicto homicidio fieri possit unus Capitaneus tantum de facientibus. & unus Capitaneus tantum de fieri facientibus dictum homicidium qui pena capitis & in destructione suorum bonorum puniatur ut supra dictum est . Et fiat ipse Capicaneus dicti homicidii a coniuncto vel coniunctis occisi. Et si ipsi coniuncti requisiti per Regimen florent. non facerent dictum Capitaneum tune potestas vel Capita-

neus coram quo fieret distus processus faciat & facere teneatur ipsum Capitaneum per suam inquisitionem & offitium & ipsum Capitaneum punire & condepmnare modo predicto. Si vero aliquis magnas vulnerarer seu vulnerari faceret cum aliquo genere ferramenti feu armorum aliquem popularem Civitatis vel Comitatus floren. studiose vel premeditate in vultu ita quod sanguis exirer de ipfo vulnere & vulnus effet enorme vel in aliquo menbro studiose vel premeditate vulneraverit seu vulnerari fecerit ita quod de ipfo menbro debilitatus remaneret si in fortiam Comunis slorent, pervenerit tam faciens quam fieri faciens per potestatem condepmnetur in libris duob, millib. f. p. quam condepmnationem si non solveret infra decem dies a die condepmnationis amputetur ei manus dextera ita quod separetur a bracchio. Si vero non venerit in fortiam Comunis per dictum do. minum potestatem in lib. duob. millib. condepmnetur. & si aliquo tempore in fortiam Comunis slorentie pervenerit & infra decem dies condepmnationem non folverit amputetur ei manus ita quod a bracchio separetur omnino. In quo casu scilicet si non venerit in fortiam comunis bona omnia ipsius talis magnatis non venientis destruantur & devastentur & devastata deveniant in comuni · Et nichilominus fideiussores illius qui non pervenerit in fortiam comunis compellantur & compelli debeant per dominum potestatem solvere comuni florentie illam quantitatem pecunie pro qua fideiussissent pro eis apud Comune floren, habituri regressum in bonis sic devastatis pro quantitate quam folverint facta tamen extimatione dictor. bonorum ut dictum est & residuum bonorum remaneat apud Comune flor, falvo quod fi fideiusser talis condepmnati solverit infra decem dies a die condepmnationis integre dictam condepmnationem bona talis condepmnati existentia extra Civitatem burgos & suburgos slogentie non devassentur vel publicentur & regressum habeant dieti fideiussores ut diet. est solventes in bonis talis condepmnati & nichil amplius tales fideiusfores ratione sue fideiussionis solvere compellantur ipsa de causa scilicet si folvering dicto Comuni integre quantitatem pro qua fideiuffiffent ut dictum est . Hoc expresso intellecto & declarato & addito qued pro uno vulnere vultus vel debilita=

litatione menbri ut dictum est non possint vel debeant condepmnari penis predictis nisi folummodo duo · scilicet faciens & fieri faciens ipsum vulnus. Alii vero qui reperirentur culpabiles de predictis puniantur penis statuti Comunis florentie. Si vero aliquis magnas Civitatis vel Comit. florent. studiose vel premeditate vulneraret vel percuteret vel vulnerari vel percuti faceret aliquem popularem Civitatis vel Comitatus flor. cum aliquo genere armorum ita quod fanguis exiret ex vulnere nec mors fuerit secuta nec etiam vulnus enorme fuerit illatum in vultu nec menbri debilitatio inde fuerit subsecuta. in hoc casu condepmnetur per dominum potestatem in libris mille f. p. pro quoliber vulnere seu percussione & si sanguis non exiret in lib. quingentis f. p. tam faciens quam fieri faciens. Hoc expresso intellecto declarato & addito in omnibus supradictis quod pro uno vulnere seu percussione cum effusione seu sine effusione sanguinis non possint vel debeant condepmnari penis predictis nist duo scilicet faciens & ficri faciens ipsum vulnus seu percussionem. Alii vero qui reperientur culpabiles de predictis puniantur penis statuti Comunis sforentie. Et si vacuis manibus studiose vel premeditate percuteret vel percuti faceret ipsum popularem condepmnetur in libris trecentis · f. p. fi in fortiam Comunis florent, pervenerit & si non pervenerit in fortiam comunis condepmnari debeat in dictis quantit, ut dictum est . & eor. bona debeant devastari & eis devastatis perveniant in Comune · & nichilominus eorum fideiussores qui pro eis vel aliquo eorum fideiusserunt comuni florentie compellantur solvère comuni florentie usque in dictas quantitates si pro tanta quantitate sideiussores exitissent. & si non fideiusserunt pro ea quantitate pro qua fideiusserunc folvere compellantur · habituri regressum in bonis eius pro quo folverint usque in illa quantitate quam folverit falvo quod si fideiussores talis condepmnati condepmnationem factam solverint infra decem dies bona talis condepmnati non devastentur vel publicentur. sed regressum habeant tales fideiussores adversus talem condepmnationem & bo. na eius usque in quantitatem quam solverit pro eodem. Et in omnibus predictis calibus non profit aliqua pax que redderetur ab aliquo dicto tali offendenti vel effendi

facienti vel condepmnato vel alteri pro eo recipienti quomodocumque & sufficiat probatio in predictis omnibus & quolibet predictorum contra ipsos magnates facientes & fieri facientes & quemlibet corum malefitis supradicta vel aliquod eorum saltem per tres testes probantes de publica fama & per facramentum offensi si viveret' & fi non viveret per facramentum filii vel filiorum fuorum si filium vel filios haberet. & si filium vel filios non haberet vel si haberet filium vel filios & essent minores quattuordecim annis per facramentum patris vel fratris offensi vel alterius proximioris in gradu si patrem vel fratrem non haberet dummodo ad probandum dictam famam non admittantur vel recipiantur aliqui de domo passi iniuriam · nec inimici illius qui diceretur offendisse quorum testimonium de iure non admittitur. Et quod talis magnas etiam si solveret condemnationem de eo factam nichilominus infra quinquennium non habeat aliquod offitium vel benefitium vel honorem a comuni vel pro comuni florentie. Et in predictis omnibus & fingulis dominus potestas habeat liberum arbitrium inquirendi & investigandi & cognoscendi & teneatur & debeat ipfa malefitia & quodlibet corum investigare & condepmnare contrafacientes ut dictum est infra quintam diem post commissum malesicium & postquam denuntiatum ei fuerit vel ad eius notitiam pervenerit. scilicet malesitia mortis & vulneris enormis in vultu & debilitationis menbri quod si non faceret cadat & privatus fit a Regimine fue potestarie. Alia vero malefitia supra specificata teneatur inquirere & punire infra octo dies postquam ei denuntiatum esset vel ad eins notitiam pervenisset, quod si non faceret perdat de suo falario libras quingentas f. p. Et si infra dicta tempora dominus potestas predicta executioni non mandaverit ut dichum est post ipsos terminos dominus defensor & Capitancus ipia malcfitia teneatur inquirere & punire postquam ei denuntiatum effet vel ad eius notitiam pervenisset modo predicto infra alios quinque dies feilicet malefitia mortis & vulnerum enormium vultus & debilitationis menbri· alia vero malefitia predicta infra octo dies ut dictum est quod si non faceret & negligens fuerit in predictis tribus calibus. f. mortis vulneris enormis vulvultus & debilitationis menbri sit privatus sua iurisdictione & offitio capitanie · & in aliis casibus perdat de suo salario libras quingentas f. p. Hoc declarato intellecto & addito quod si contigerit aliquod predictorum malesitiorum per aliquem magnatem vel magnates extra Civitatem & comitat. seu districum florent. potestas vel Capitaneus coram quo de ipfo malefitio cognoscetur possit teneatur & debeat inquirere & punire ipsum malefitium infra terminum & dilationem competentem qui & que per ipsum potestatem vel Capitaneum cum Confilio priorum artium & vexilliferi iustitie assignatus fuerit secundum loci difrantiam in quo diceretur malefitium comm sum fuisse. Et & (1) dicta malesitia punita non fuerint per dominum potestatem ut dictum est apothece omnes artificum Civitatis florentie stari & teneri debeant clause & firmate per omnes artifices Civitatis florentie · Et quod interim nullum laborerium fiat fed ipli artifices armati & muniti stent & permaneant donec predicta omnia effectui demandentur ut supra dictum est sub pena libr. vigintiquinque · f. p. auferenda per dominum Capitaneum contra facientes. Et contra omnes & singulos artifices predicta non servantes dominus Capitaneus habeat merum & purum arbitrium in inquirendo cognoscendo & puniendo. Et vexillifer iustitie teneatur & debeat cum effectu facere & procurare quod predicta & quodlibet predictorum effectui demandentur infra tempus & tempora suprascripta. sub pena librar. ducentarum. f. p. cidem vexillifero auferenda per dominum Capitaneum. Hoc declarato intellecto & addito quod post absolutionem factiam de aliquo magnate occasione alicuius malestii quod diceretur commissum fuisse in persona vel possesfione alicuius popularis de quo malefitio cognosci poterat secundum ordinamenta institie amplius de ipto malefitio inquiri vel procedi non possit contra ipsum magnatem nisi constiterit per acta primi processus ipsum indebire seu contra ordinamenta iustitie absolutum fuisse (2)

(1) Si, manca nell' Originale.

<sup>(2)</sup> Quì nel MS. vi era inserito altro lungo periodo, che è stato poi cassato, colla postilla: Vacat quia su-persum.

Et ut temeraria audacia illorum qui talia committere non formidant ficut expedit refrenetur & pro honore regiminis domini potestatis & pro libertate & bono statu popularium conservando! provisum & ordinatum est quod si contigerit aliquem ex magnatibus Civitatis vel Comitatus flor, committere vel committi facere malefitium in persona alicuius popularis Civitatis vel Comitatus slor. ex quo malefitio mors fequatur vel faciei vituperatio ex enormi vulnere seu menbri abcisso ita quod ipsum menbrum a reliquo corpore separetur dominus potestas Civitatis flor, reneatur & debeat proprio facramento incontinenti fine dilatione aliqua cum ad ipfius notitiam pervenerit dictum malefitium fore commissum de conscientia vexilliferi iustitie facere pulfari (1) ad martellum campanam suam · & banniri facere publice per Civitateni quod dicti mille pedites electi armati concurrant & ire fine mora festinent ad domum dicti vexilliferi . & incontinenti ipfe vexillifer iustitie una cum predictis peditibus armatis & cum vexillo iustitie ad domum sive palatium domini potestatis vadant. Et tune dictus potestas mittat & mittere teneatur & debeat omni occasione & dilatione remotis unum vel plures ex iudicibus feu militibus fuis cum illis ex suis familiaribus quos voluerit cum dictis Vexillifero & peditibus viriliter & potenter ad domos & bona talis magnatis committentis vel committi facientis malefitium aliqued ex proxime predictis & ipsas domos & bona in Civitate burgis & suburgis flor. existentia funditus & radicitus destruere & devastare & destrui & devastari totaliter facere antequam a loco discedant ubi erunt posita dicta bona. In aliis vero ceteris malesiiis superscriptis per magnates in populares ut predicitur commissis ex quibus mors seu menbri a reliquo corpore separatio vel faciei ex enormi vulnere vituperatio non sequeretur pro quibus bona dictorum magnatum in di-Cta malefitia committentium vel committi facientium deftrui & devastari deberent secundum modum prescriptum. illud idem observetur & fiat per dictos dominum potestatem & vexilliferum & pedites & familiam potestatis post decem dies elapsos a die condepmnationis facere de

<sup>(1)</sup> MS. pulfare; ma corretto d'altra mano, pulfari.

tali malefactore magnate ipfa malefitia vel eorum aliquod committente vel committi faciente' nifi infra decem dies predictos dicta condepmnatio fuerit comuni florent, integraliter exfoluta. Et femper cum dictus vexillifer ibit cum dictis familia potestatis & peditibus ad dicta bona destruenda ut dictum est' vexilliferi omnium suprascriptarum artium cum hominibus suarum artium esse stare debeant armati & parati ad accedendum ad dominum Capitaneum viriliter & potenter ad ipsius mandata in omnibus obediendum sicut de ipsius domini Capitanei voluntate ac mandato processerit.

De penis magnatum inferentium violentiam turbationem vel iniuriam in domibus terris vel possessionibus popularium.

Tem provisum & deliberatum est' quod si aliquis de I magnatibus Civitatis vel Comitatus flor. per violentiam domos terras vel possessiones alicuius popularis Civitatis vel Comitatus floren. occuparet seu invaderet puniatur & condepmnetur per dominum defensorem & Capitaneum in libris Mille. f. p. & quotiens. Et domos & terras & possessiones sic occupatas seu invalas faciat restitui cum fructibus inde perceptis & qui percipi potuerunt infra decem dies postquam hoc ad notitiam domini Capitanei pervenerit. Si vero talis magnas turbaret molestaret seu iniuriaret seu turbari molestari vel iniuriari faceret' quocumque modo domos terras vel possessiones alicuius popularis civitatis vel districtus flor. vel interdiceret inquilinis seu colonis vel laboratoribus huiusmodi popularium ne habitarent vel colerent ipsas domos terras vel possessiones infra decem dies postquam hoc ad notitiam domini defenforis & Capitanei pervenerit 'condepmnetur per dictum dominum defensorem & Capitaneum Comunis floren, in libr. quingentis f. p. & quotiens. Et quod talis magnas a tali molestia turbatione & iniuria omnino desistat · & nichilominus ad restitutionem dapmnorum tali iniuriato & molestato condepmnetur. Et credatur & stetur in quolibet predictorum casuum sacramento iniuriati seu molestati & sui laboratoris seu inquilini sive coloni vel sacramento ipsius iniuriati vel molestati cum duobus testibus probantibus de publica fama. In quibus omnibus casibus dictus dominus defensor & Capitaneus habeat purum & libetum & merum arbitrium investigandi inquirendi cognoscendi & procedendi contra tales magnates' Invasores' occupatores violatores seu iniurantes & puniendi & condepmnaudi ut dictum est cum accusa & sine accusa sicut eidem domino Capitaneo placuerit & visum fuerit.

De pena magnatis rem immobilem in qua popularis fuerit confors ementis vel acquirentis.

Tem provisum & ordinatum est quod Capitulum con-I stituti domini defensoris & Capitanei quod est sub Rub. quod nullus de magnatibus emat vel alio titulo acquirat potestatem rei immobilis alterius inrequisito conforte & incipit fatutum & ordinatum est quod nullus de magnatibus &c. per dominum potestatem & per dominum Capitaneum & quemlibet eorum effectualiter & totaliter debeat observari. Et si contigerit qued de cetero aliquis ex magnatibus fecerit vel fieri fecerit quomodolibet contra formam ipfius Capituli contra aliquem popularem seu in re vel potestate rei immobilis alicuius popularis Civitatis vel Comitatus floren. condepmnetur talis magnas contra predicta faciens per dominum potestatem vel Capitaneum in libris quingentis f. p. & quotiens & nichilominus cogatur ipsam rem immobilem acquisitam vel emptam seu conductam contra formam dicti capituli & eius possessionem restituere populari predicto & renuntiare iuri acquifito. & cetera omnia facere secundum quod in ipso capitulo plenius continetur.

De iuribus non acquirendis per magnates in bonis immobilibus popularium occasione sideiussionis nisi certa solepmnitate servata.

Tem provisum & ordinatum est ad hoc ut magnates bona popularium indebite non rapiant vel usurpent quod si aliquis magnas Civitatis vel Comitatus storent. sit vel fuerit in posterum obligatus pro aliquo populari

Civitatis vel Comitatus florent. Comuni florent. vel alicui universitati vel etiam alicui singulari persone pro aliqua fideiussione vel promissione vel quocumque alio obligationis nomine & opportuerit talem magnatem solvere (\*) & folverit dicto comuni vel universitati aut fingulari persone aliquam pecunie quantitatem (\*) pro dicto populari pro quo fideiussit vel se alio modo ut dictum est obligaverit non possit vel debeat talis magnas qui solverit pro dicto populari ut dictum est ratione alicuius iuris vel actionis quod vel quam acquireret contra talem popularem vel eius bona ratione talis folutionis accipere vel adipifci per se vel alium auctoritate propria vel alicuius rectoris Iudicis vel offitialis comunis & Civitatis florentie aliquam tenutam seu possessionem in bonis & super bonis immobilibus quibuscumque dicti talis popularis' nisi fervatis modis & ordine institie videlicet quod postquam solverit talis magnas pro tali populari ut dichum est infra decem dies a die solutionis huiusmodi computandos teneatur & debeat ipse magnas dicto populari pro quo solverit denuntiare & ei notum sacere sive fieri & denuntiari facere in prima per pubblicum instrumentum qualiter pro eo solverit totam quantitatem pecunie & quod fibi debeat satisfacere de pecunia quam pro eo folverit & etiam de expensis legiptimis necessariis & opportunis quas fecerit occasione folutionis predicte. Et si dictus popularis personaliter inventus non fuerit possit sieri talis denuntiatio & notificatio publice & palam domui &c. & vicinis & tribus ad minus ex proximioribus confanguineis vel confortibus popularis predicti · Et si dictus popularis vel alter pro eo dictam quantitatem pecunie pro eo sic solutam cum expensis legiptimis & necessariis ut dictum est dicto magnati vel alii pro eo recipienti folverit & restituerit vel folvi & restitui fecerit sive depositum apud aliquem mercatorem legalem pro solvenda dicta pecunia fecerit vel fieri fecerit infra decem dies a die huiufmodi denuntiationis computandos teneatur & debeat dictus magnas per fe vel alium dicto tali populari vel alii pro eo recipienti Tom. 1X. red-

<sup>(\*)</sup> Queste parole sano nel margine dello stesso carattere col segno di doversi portare in corpo (\*)

reddere omnia instrumenta iura & actiones que vel quos habuerit contra eumdem popularem vel bona & in bonis humimodi popularis & ei vel alteri pro eo finem facere vel fieri facere solepmnem de omni eo quod adversus dictum popularem & super bonis dicti popularis petere vel exigere posset ratione talis folutionis fideiussionis iuxis & actionis · & dictus magnas si sibi non fuerit satisfactum ut dictum est infra predictos decem dies possit & fibi liceat impune & libere uti omni fuo iure fuper bonis & in bonis talis popularis fecundum formam iuris & statuti Comunis & populi flor. Et si contingeret talem magnatem post ipsos decem dies in bonis & super bonis talis popularis aliquem tenutam vel poffessionem acquirere vel habere vel ipfa bona emere a quocumque occasione predicta teneatur & debeat ipse magnas predicta bona & tenutam sive possessionem & iura dictorum bonorum reddere & restituere libere & expedite eidem populari vel eius propinquioribus five confortibus fi infra unum mensem initiandum a die ultima predictorum decem dierum dicto magnati restituere voluerint & integraliter folverint ipsi vel aliquis eorum pecuniam quam dictus magnas pro dicto populari folvisset cum expensis legiptimis ut dictum est vel etiam depositum fecerint vel fieri fecerint de dicta pecunia & expensis restituendis dicto tali magnati apud sufficientem mercatorem. Et si aliquis ex predictis magnatibus contra predicta vel aliquod predictorum fecerit vel fieri fecerit puniatur & condepmnetur per dominum potestatem vel Capitaneum in lib. quingentis f. p. pro qualibet vice & nichilomimus teneatur & de facto & effectualiter compellatur talis magnas per predictos dominos potestatem vel Capitaneum predicta bona & tenutam & possessionem predictorum bonorum dicto populari vel alii pro co recipienti reddere dimittere & restituere . & omai iuri renuntiare quod acquisivisset in binis & super bonis dicti popularis ut d chum est sub pena superius denotata cidem magnati per dominum potestatem vel Capitaneum auferendam. Ordinatum est etiam & provisum qued nullus ex magnatibus Civitatis vel Comitatus flor. possit vel debeat emere vel emi facere vel aliquo alio modo acquirere vel acquiri facere a Comuni flor, aliquam rem immobilem vel aliquod ius fuper ca alicuius popularis ratione vel occasione alicuius condepmnationis facte vel fiende de ipfo populari per aliquod regimen Civitatis florent. nisi secundum formam traditam in predicto ordinamento. salvis tamen capitulis constituti in eo casu quo conceditur & licitum est consortibus alicuius condepmnati partem talis condepmnati redimere.

De arbitrio potestatis & Capitanei contra magnates verba iniuriosa dicentes.

ITem quod fi quis ex magnatibus Civitatis vel Comitatus floren, prefumpferit dicere vel proferre aliqua verba iniuriofa seu continentia superbiam & arrogantiam contra dominum potestatem' Capitaneum Priores artium & Vexilliferum iustitie vel aliquem vel aliques ex eisdem & in corum vel alicuius eorum presentia & conspectu' que verba redundare videantur in detractionem & dedecus regiminis & offitii predictorum vel aliquor. sive alicuius eorum possit dominus potestas vel dominus Capitaneus talem magnatem ad confinia mittere & tenere extra Civitatem & Comitatum flor, ubi & pro tempore quo fibi piacuerit & ipfum punire & condepmnare ipforum arbitrio & voluntate inspecta persone verborum & superbie qualitate. Et illud idem facere possint de quocumque qui in aliquo confilio quod fieret per dominum potestatem vel per dominum Capitaneum aut per dominos priores & vexilliferum iustitie verba iniuriosa & turpia dixerint contra aliquem in dictis confiliis vel eorum aliquo existentem.

Quod magnates non accedant ad Consilium domini Capitanei.

Tem ordinatum & provisum est quod aliquis ex magnatibus Civitatis stor, non possit vel debeat aliqua de causa ire seu accedere ad consilium domini Capitanei postquam dominus Capitaneus suerit in loco in quo consilium celebrari debebit absque expressa licentia vel mandato domini Capitanei vel officii dominorum priorum artium ad penam librarum vigintiquinque f, p. pro quoliber

libet corum & qualibet vice ipsi magnati per dominum Capitaneum pro Comuni flor. auferenda.

De accatto non faciendo per aliquem magnatem condepmnatum.

Tem provifum & firmatum oft quod nullus de magna-tibus Civit. vel Comitat. flor. qui condepmnatus effet vel condepmnaretur deinceps possit vel debeat occasione condepmnationis de ipso facte vel siende petere vel peti facere ab aliquo cive vel Comitatino flor, aliquam pecuniam vel aliquem accaptum vel aliquod aliud accipere in pecunia vel rebus pro ipfa condepmnatione de ipío facta vel occasione ipsius condepmnationis. Et talis magnas qui contra fecerit puniatur per dominum pote-flatem vel Capitaneum in libris quingentis f. p. & qui pro eo iret pro ipso accattu & pro eo reciperet seu peteret vel qui dicto magnati vel alii pro co dicta de causa aliquid dederit vel miserit condepmnetur in libris Centum pro quolibet & quotiens. Et in predictis contra predictos sufficiat probatio per publicam famam Et dicti domini potestas & Capitaneus & quilibet corum teneanrur & debeant quotiescumque condepmnaverint aliquem ex magnatibus inquirere & investigare quocumque modo voluerint de predictis contra predictos & super hiis debeant ponere & habere exploratores five denuntiatores secretos qui explorent & inquirant & denuntient eo modo quo viderint convenire omnes illos qui fecerint contra predicta vel aliquod predictorum. Et fiant duo tambura quorum unum stet in palatio domini potestatis sub logia noviter facta. & aliud tamburum in palatio domini Defensoris in loco publico & operto in quibu tamburis fit licitum cuilibet mittere cedulam continentem illos tales qui fecerint contra predicta vel aliqued predictorum in presenti ordinamento contentorum. Et dominus potestas & defensor & quiliber corum contra tales magnates & dantes & recipientes five dari & recipi faciences habeant liberum arbitrium investigandi & inquirendi predicta & puniendi contra facientes ut dictum est · Et ii alie cedule de alijs factis in dictis tamburis mitterensur pro nichilo habeantur. De

## De satisdationibus magnatum Civitatis & Comit flor.

Tem pro multis fraudibus evitandis que per quamplu-I res magnates & nobiles Civitatis & Comitatus flor. comittuntur cotidie circa satissationes & sodamenta que per eos fiunt & fieri debent pro forma & fecundum formam capituli constituti Comunis floren.' positi sub Rubr. de securitatibus prestandis a magnatibus Civitatis flor. . & incipit. Ut in effrenata precipue magnatum &c. provifum & ordinatum eft' quod omnes & finguli legiptimi & naturales five naturales tantum five qui vulgo bastardi appellantur de domibus & casatis suprascriptis & expressis in dicto capitulo constituti a quindecim annis supra' & a septuaginta infra omnino teneantur & debeant & per dominum potestatem effectualiter compellantur ad promittendum fodandum & cum bonis & fufficientibus fideiussoribus satisdandum Comuni floren. seu alicui offitiali dicti Comunis pro ipso Comuni de quantitate & omnibus & fingulis in dicto capitulo contentis & secundum ipsius Capituli continentiam & tenorem. Non obstante quod ipsi vel aliquis corum de dictis domibus & Casatis vel aliquo eorum sint artifices seu artem vel mercantiam exerceant vel exercucrint . falvo tamen & expresse proviso quod si reperiretur aliqua ex dictis domibus & cafatis de quibus supra dicituc de qua seu quo omnes & singuli de ipsa domo seu ca-sato a quinque annis proxime preteritis citra & per di-Etum tempus quinque annorum quecumque & quacumque de causa se excusaverint seu excepti vel liberi seu immunes fuerint ab huiufmodi fodamento & fatifdatione vel non compulsi fuerint infra dictum tempus satisdare secundum formam dicti Capituli constituti seu suerint & steterin absque dicto sodamento & satisdatione faciendis per tempus iam dictum ipsi omnes de huiusmodi domo & casato vel aliquis corum ad predictam satisdationem & fodamentum predictum faciendum feu prefrandum deinceps alique tempore nullo modo teneantur vel quomodolibet compellantur seu compelli possint vel debeant per aliquod regimen vel officialem dicti Comunis non obstante quod talis domus vel casatum supra-

scriptum sit in dicto capitulo constituti Comunis . & infuper ipsi omnes & singuli de huiusmodi domo & casato in emnibus & fingulis & quo ad omnia & fingula habeantur & teneantur & tractentur folummodo pro popularibus nec pro magnatibus in aliquo habeantur teneantur vel tractentur modo aliquo feu causa non obstante capitulo constituti domini Capitanei positi sub Rub. qui debeant appellari & intelligantur nobiles & magnates . & incipit. Item ut de potentibus &c. vel aliquo alio statuto vel ordinamento anomodoliber contradicente refervato etiam & proviso quod si videbitur offitio dominorum Priorum artium qui pro tempore fuerint quod aliquis seu aliqua ex domibus & casatis que ut predicitur sodare & satisdare tenentur & debent essent insufficientes & impotentes propter paupertatem ad securandum & fatisdandum de quantitate in dicto capitulo contenta ipli domini Priores non offantibus antedictis possint eisque liceat providere & determinare & deliberare quantitatem & supra quantitate de qua huiusmodi qui eisdem dominis Prioribus insufficientes & impotentes ut dictum est videbuntur sodare & satisdare teneantur & debeant Comuni iam dicto' possint etiam dicti domini Priores eifque liceat providere & deliberare super promissis quas facere teneantur illi qui dictas promissiones satisdationes & sodamenta fecerint secundum quod eisdem dominis Prioribus videbitur convenire. Quicquid autem per ipfos dominos Priores artium fuper hiis ut predicitur fibi commissis provisum determinatum & deliberatum fuerit valeat & teneat & effectualiter observetur non obstantibus aliquibus Capitulis constituti domini Capitanei vel Comunis florentie seu aliquibus ordinamentis in predictis vel aliquo predictorum aliqualiter contradicentibus vel eisdem repugnantibus quoquo modo falvo quod supra dicitur de hominibus & personis domorum sive casatorum que satisdare non debeant ut dictum est locum non habeat in hominibus & personis qui sive que funt vel fuerunt rebelles Comunis flor. a dictis quinque annis citra. Hoc in predictis intellecto addito provifo & declarato quod nulla domus vel calatum que vel quod non sit hodie feilie Millesimo Ducentesimo Nonagesimo quinto Indictione Octava Die vi. mensis Iulii scriptum vel

scripta in Capitulo constituti comunis flor. quod est sub Rubr. de securitatibus prestandis a magnatibus Civitatis flor. quod incipit . Ut in effrenata magnatum &c. nec etiam illi qui excluduntur seu exceprantur esse de Casatis predictis ex forma statuti predicti set alia domus appellantur ex forma dicti statuti habeantur vel tractentur pro magnatibus nec homines talis domus vel Cafati habeantur vel tractentur ut magnates fed fint & tractentur ut populares & pro popularibus in omnibus habeantur licet aliquis vel aliqui de tali domo & Cafato aliquotiens semel vel pluries satisdederint. nisi in tali domo vel Cafato hodie fint vel fuerint ultra quam duo milites a Viginti annis proxime preteritis citra. Non obstante aliquo vel aliquibus statutis vel ordinamentis Comunis flor. vel domini Capitanei in predictis vel aliquo predictorum quomodolibet contradicentibus.

# De fatisdatione magnatum infra certum tempus facienda,

Tem quod magnates Civitatis & districtus stor. qui debent sodare satisdationes suas debeant pressare de mense Ianuarii vel februarii ad plus ad penam librarum Centum pro quolibet qui non satissederit instra dictum tempus. Statuentes quod duo pro quolibet Casato eligantur per officium dominorum Priorum in principio mensis Ianuarii qui omnes de eorum Casatu qui satissare debent in scriptis reducant & dent domino Potestati ad hoc ut nullus pretermittatur de hiis qui satissare debent. Et si tales reducentes pretermiserint aliquem de ipsorum Casatu quem debuerint reducere & talis pretermissus commiserit aliqua malesitia compellantur tales pretereuntes & qui ipsum obmiserunt reducere solvere illam penam in qua talis preteritus suerit condepmnatus.

Quod pro magnatibus se excusantibus vel defendentibus a sodamentis vel non satisdantibus cogantur eorum proximiores satisdare.

Tem quod si quis ex magnatibus Civitatis vel Comitatus slor. se defenderet vel quomodolibet excuseret

a sodamentis que prestare debent magnates vel cessaret a satisdando seu non satisdaret dominus potestas precise compellat patrem pro filiis & filios pro patribus & fratres pro fratribus ex eodem patre & patruos pro nepotibus & nepotes pro patruis & avos paternos pro nepotibus secundum ordinem satisdare & securitatem prestare quam prestare debent alii magnates de non offendendo qualibet exceptione rejecta. Et si tales se excusantes vel excusatione utentes vel cessantes a satisdando vel non satisdantes commiserint aliqua malefitia condepmnentur pecunaria pena tales satisdantes pro eis Et procedatur contra eos pecuniariter & contra eorum bona & fideiussores ipsorum prout & sicut procederetur & procedi deberet si ipsi iidem satisdantes talia malesitia commisssent. Et nichilominus tales magnates non satisdantes vel a satisdatione se quomodolibet excusantes vel cessantes satisdare vel non satisdantes habeantur & tra-Stentur pro exbannitis pro malefitio Comunis flor. & tamquam exbanniti pro malefitio impune possint offendi. Item quod si aliquis ex magnatibus Civitatis Comitatus vel diftrictus flor, qui satisdare tenetur tamquam magnas · vel pro quibus fatifdari debet fecundum ordinem huius ordinamenti ' nondum prestita satisdatione delinqueret quod talis delinquens & etiam pater pro filio & filii pro patre · & frater pro fratre ex eodem patre' & patruus pro nepote · & nepos pro patruo · & avus paternus pro nepote. & nepos pro avo paterno fecundum ordinem teneantur ad folvendum condepmnationem de ipfo delinquente factam. fi ipfe delinquens non folveret infra terminum in condepmnatione contentum. Et si non compareret delinquens & personaliter condepmnaretur ad mortem in eo cafu predicti confanguinei secundum ordinem supradictum teneantur ad solvendum Comuni flor. lib. Tria milia florener. parvor. pro tali delinquente. condepmnatione personali facta de tali delinquente in sua firmitate durante falvo quod predicta non extendantur ad eos nec pro eis aliquis possit cogi satisdare qui dicerentur clerici . & essent in facris ordinibus constituti. & in ecclesiis continuam moram traherent & divinis offitiis defervirent · clericalem portantes habitum & tonfuram. Hoc in predictis addito intellecto proviso & declarato' quod si talis magnas vel magnates quem & quos dictum est teneri ad solvendum pro alio magnate delinquente & fibi coniuncto fecundum ordinem parentele ut supra dictum est representaverit seu representaverint vel representari fecerit vel fecerint in fortiam Comunis flor, ante condepmnationem de tali delinquente non bastardo vel naturali & non clerico vel converso fiendam vel post condepmnationem infra decem dies tune proxime fecuturos dictum magnatem delinquentem non bastardum' vel naturalem ' & non clericum & conversum' non graventur occasione ipsius delicti vel condepinnationis facte de tali magnate non bastardo vel naturali · & non clerico vel converso delinquente. Salvo quod in bonis patris filii delinquentis possit & debeat assumi pars pro Comuni fecundum formam capituli constituti Comunis. Et insuper proviso addito intellecto & declarato quod si appareret evidens inimicitia mortis vel vulneris inter dictas partes seu personas pro quibus unus pro altero tenetur satisdare & condepmnationem solvere ut supra dictum est ' nec pax facta sit inter eos' in eo casu pro tali vel talibus inimicis alii coniuncti ut dictum est dictas inimicitias habentes non graventur vel compellantur ad fatifdandum vel ad condepmnationem feu aliquid aliud pro eo vel eius condepmnatione folvendum.

Quod magnates qui offenderent vel offendi facerent priores artium vel vexilliferum iustitie vel eorum notar, puniantur.

Tem quod si acciderit quod Deus advertat quod aliquis ex Magnatibus Civitatis Comitatus vel districtus slor. offenderet vel offendi faceret aliquem ex prioribus seu vexilliferum iustitie vel eorum notarium qui nunc sunt vel fuerunt a kalend. Ianuarii proxime preteriti citra sub Millesimo ducentesimo nonagesimo secundo Indicione sexta vel suerint in futurum vel eorum patres filios vel fratres vel nepotes ex filio seu fratre vel eorum avum vel patruum vel consobrinos seu cuginos eorum vel alterius ipsorum ex latere patris puniatur dupla pena qua condepmnaretur vel condepmnari deberet talis

Magnas ex forma ordinamentorum Iustitie si offendisset alium popularem. Ad quam penam selvendam tencantur predisti delinquentes & ecrum sideiussores & eorum propinqui secundum sermam supradistam.

De magnatibus qui condepmnabuntur vel exbannientur pro offensis popularium non rebanniendis.

Tem ad hoc ut malefactores de quibus supra facta est Tem ad noc ut materactores no quibus 127 mentio cum effectu penis debitis comprimantur 'Provifum & ordinatum est quod nullus de Magnatibus qui aliqua ex causis suprascriptis in predictis ordinamentis vel aliquo eorum contentis de cetero fuerit condepmnatus vel exbannitus possit vel debeat eximi vel cancellari de banno vel condepmnatione Comunis floren, pretextu alicuius pacis vel alia aliqua ratione beneficio privilegio vel iure vel causa nisi integraliter solverit condepmnationes de co factas & pretextu vel occasione pacis vel privilegii vel beneficii vel aliqua alia ratione iure vel causa condepmnatio seu condepmnationes de eo facta seu facte differri redardari vel impediri non possint quominus executioni mandentur in persona & rebus ipsius exbanniti sive condepmnati. Hoc etiam expresse addito quod si quis Magnas fuerit condepmnatus in amputatione capitis propter aliquod malefitium quod com-miferit in persona alicuius popularis ex quo secundum formam predictorum ordinamentorum vel alicuius eorum Capud fibi debeat amputari non possit redimi per aliquam pecuniam vel aliquem alium modum quin capud amputetur eidem.

Num. XXI. per la Rubr. exevii. Lib. III. pag. 62. e per riprova d'efecuzione degli Statuti quì fopra riportati.

Provvisioni, ed Ufiziali per l'esazione degli estimi, e delle libbre. Dal Lib. 26. delle Risorm. a 140. e Lib. 41. a 53. sino a 55. e Lib. 44. a 486. nel nostro Zibald. D. a 71. e segg.

An. Mccxciii. Indict. vij. die xxij. Octobris.

Provisio Dominorum Priorum & Vexilliferi super exactione census. Nomina Priorum &c. come nel testo fotto quest' anno, Tom. VIII. pag. 73.

Ser Tancredi Bencivenni Not. DD. PP. rog. (Ma questo

Ser Tancredi Bencivenni Not. DD. PP. rog. (Ma questo era nell' ultima tratta di mezzo Dicem.di quell' anno)

Provisio Consilii super predictis.

Dom. Corradus de Sorcina de Mediolano tunc pro fecunda vice Capitaneus.

Dom. Tebaldus de la Penna de Placentia Iudex Vicarius Dom. Giuliani Novelli de Trivisio Potestatis Civit. Florent.

Ser Antonius Bonfegnori Not. Confilior Communis Flor. Mccxciii. Provisio DD. Priorum & Vexilliferi super extimo, & censu, ut supra, x. Novembris a 141. in domo filiorum Domini Gherardi de Circulis ubi congregabantur Priores, a 140. Et confilium in Ecclesia S. Petri Scheradii.

Mccxciii. Provisio alia DD. Priorum super balia habenda a consiliis super predictis die xxvi. Novembris a 142.

& Balia ipfis concessa.

Dom. Bernardinus de la Porta de Parma Capit. Civir. Flor.

Dal lib. 26. delle Riform. a 143. e lib. 41. a 55. fino a 62. e lib. 44. a 490. sino a 497.

Mccxciii. Indict. vij. Allibrationes multorum Comunium Comitatus & districtus Florentie & nonnullorum Nobilium Comitatus infrascriptorum per sententias la. tas per infrascriptos Officiales Comunis Florentie.

D. Lottus Magistri Salvi Iudex 7 Officiales super extimis Caruccius del Verre Roffus dello Strozza, & Ianus de Micciole -

& libris pro Comuni Florentie.

Comune Certaldi allibratur in libr. 10. m. Ser Paganellus q. Bonaiuti de Montelupo rogat. Priorum nomina de mense Septembris 1293.

Caruccius Verris -Cinus Colti Lippus Falchi &

3er Aldobrandinus Ser Cionis vel Uguiccionis de Campi Notar. Dominorum.

Officiales electi per DD. PP. super extimis & libris.

DD. PP, morabantur tunc in domo filiorum ol. Tizonerum. Ser Tancredi Bencivenni Not. DD. rogat. a 144.

Bartolus Bandi & Gherarduccius Cursi } testes.

D. Comes Azzolinus de Certaldo & 7 Nobiles Comitatus Maghinardus q. Renaldi \_\_\_\_ J allibrantur a 145.

Villole, Moncionis, & Pocis allibratio.

Ricafoli Comunis allibratio districtus Florentie.

Dom. Renaldus f. ol. Ranerii Guglielminus Berlingherii & Ugo &

Nobiles de Ricafoli allibrati a 146.

Guglielminus f. dicti Ugonis . -Greti quarte partis allibratio.

Collis Petre de Greti & } allibratio. Populi S. Martini

Veschie Comunis allibratio, & Comunium Catignani

Podiibonizii, & appendiciarum a 147. e 149. Chele Angelotti Lapus Guazze Ser Renaldus de Signa & Barrolus Bandi

Cives Florentini testes a 148.

Sindacatus Podiibonizzii die 13. Decembris 1293. Dom. Philippus de Spinis miles Potestas Podiibonizii pro extimis

Magifiratus octo bonorum virorum Podiibonizii Confiliare rum Podiibonizii nomina a 149.

Ser Gratia ol. Ser Alonatthi vel Alovarchi Notar. de Podiobonizi scriba dicti Comunis rogat.

Nerius f. ol. Navanzati de Podiobonizi Sindicus dicti Comunis.

Testes a 150. Dom. Baldus Aguglionis Dom. Lottus Magifiri Salvi } Iudices. Ser Masus f. Ser Bonafedis. Inghilmerius Iannis & Iunta Fedis. Ser Aldobrandinus Ser Uguiccionis de Campi rogat.

Dal Lib. 35. delle Riformag. a 160.

Mccxcv. Ind. viij. die xvj. Augusti in Burgo Dicomani . Priorum nomina tunc residentium vel ante Dicomani Populi allibrantur.

Officiales & exactores librarum.

Nutus Cacciafueri Cionaccius Manetti

Latinus Bonaccurfi, & Ser Ridolfus Filippi de Pretafinis. Ser Bonamicus Dom. Bencivenni de Vicchio rogat.

Nomina hominum populi S. Marie de Decomano allibratorum, & populi S. Iacobi de Oracina Plebatus S. Marie dicte, & populi S. Andree de Samprognano dicti Plebatus, populi S. Crucis, & populi S. Bartoli de Caitro Oracacie dicti Plebatus.

Ser Petraccolus Ser Parenzi de Ancifa exemplavit.

Dal lib. E. di Configli delle Riformag. a 82. dello stesso anno 1295.

Officiales deputati ad allibrandum Comunia.

Bonaccursus Villanuzzi
Pegolottus Dom. Ardinghi &
Ser Feus Lapi Renerii Not.
Dom. Tomasinus de Albertuccis de Parma Iud. assess.
Dom. Capitanei. a 83.

Officiales exactores librarum. a 102.

Formagius Arlotti della Gattaia ——Guadagninus Gottifredi Ser Magalottus Guidi & Ser Ioannes Iacobi.

Exactores librarum & prestantiarum . a 137.

Lippinus Soderini & pro 6. Ultrami Ser Stephanus Ruftichelli Ser Ridolfus de Pretafinis Puccius de Abruxiatis Davizus Trinze Lapus vocatus Zuccone Corfus Dom. Alberti Ser Bene de Vallia Pagninus Raffani Ser Bonaiutus Orlandini Neri Rustichi — } 6. S. Panchr. Falcus Rustichelli Ser Cambius Ser Bindi Ser Rainerius Baldensis Ser Carolus Bonfiglioli Ser Riccius Ser Dini Prinus Bonaccurfi Ser Naddus Dom. Arrighi

Binus Spada

Ser Guillielmus Falconis

Lucchefius Bonaccurfi populi S. Simonis a 138.

Cece q. Pigli populi S. Simonis.

Ser Lapus q. Bartoli de Sexto a 141.

Neri Scierpe. 6 Ultrarni

Lippus Pacini della Vacchaia

6. Porte Domus

Ser Segna Not. q. Bonfegnore eorum Not.

Dom. Rainerius de Pilliis Arringator. a 146.

## Alii a 154.

Miglius Tinghi de Rinucciis
Tanus Gualfreduccii
Ser Salvi fil. Cenni cor. Scriba
Ridolfus Cedernelli
Bonaccurfus Ser Brunetti.
Ser Albizus Gherardi eorum Scriba
Ser Matteus Beliotti Not. Arringator
Ser. Benincafa Struffaldi Not. Arringator
Dom. Castellinus de Molino Iud. assess. & tunc Vicarius
Dom. Maffei Potestatis.

# Altri dal lib. F. di Configli delle Riformagioni a 35. dell' anno 1296.

Bene Uccella populi S. Felicitatis
Guccius Guidi Cantoris
Naddus Puccii Bencivenni
Lippus Contis de Becchis
Cenninus Lotterii de Balfamis
Giammorus Folchi
Riccius Pini Bonaccurfi
Pierus Salvi Manieri
Nellus Paganelli populi S. Trinitatis.
Benozzus Griffi de Portinariis
Puccius Bonintegne
Orlandus Guidi Orlandi

### Notarii dictorum Officialium.

Ser Paganellus Bonaiuti
Ser Tanus della Bruna
Ser Lapus Ser Massai
Ser Simon della Castellina
Ser Lastra Ioannis
Ser Ioannes Iacobi de Signa

Ser Pierus de Signa Ser Bettus Bencivenni Ser Duti Maghinardi Ser Lapus Amizzini Ser Albizus Gherardi Ser Tanus de S. Crescio

Officiales ad recuperandum iura Comunis. a 68.

Lippus Rinuccii Lapus Talenti Manninus de Acciaiolis Clarus Salvi del Chiaro a 69. e 75. Pierus Borghi & Gaddus de Falconeriis.

Officiales super exactione prestantiarum. a 146.

Cassinus q. Sassini pro 6. Ultrarni
Ser Baldus q. Ser Petri de Monte Spertoli
Puccius Piastre pro 6. S. Petri Scherad.
Ser Lapus Donati

Lapus Arrighetti pro 6. Burgi — }
Ser Bindus Ser Cionis de Campi }
Albizus Sassetti pro 6. Por. S. Panchr.
Ser Albizus q. Guccii Alonis — }
Falcus Belli Rondinelli pro 6. Porte Domus
Ser Falcus Bernardi
Tuccius de Falconeriis pro 6. Por. S. Petri
Ser Tanus Vanni.

Notarii deputati ad scribendum extimum. a 145.
Ser Martellus Pacini populi S. Felicitatis
Ser Filippus Iunte populi S. Michaelis Bertelde
Ser Manettus Guerrerii populi S. Panchratii
Ser Filippus Tani Bonatti populi S. Pauli.
Ser Ghettus q. Nuti de Turri, &
Ser Guido Mori populi S. Petri Majoris
D. Goccia de Calto Florentino Iudex Arringator. a 147.
Altri

Altri dal lib. G. di Configli delle Riformagioni a 74dell' auno 1297.

Officiales super extimum Comitatus describendum.

Ser Benincasa f. Donate Bonvassalli Ser Naccius fil. Ser Bonaiuti pop. S. Florentii Ser Amideus q. Fabronis pop. S. Fridiani Ser Bonaccursus Ruspoli pop. S. Pancratii Ser Lippus Iuncte de Sexto Ser Zima q. D. Rainerii de Bangno.

Deputati ad inveniendum bona & iura Comunis. a 189.

Ser Dedatus Alamanni Cacciafuori Nerius Attiglianti Pagnus Bordonis Spina, Falconis Borghefe Melliorati, & Mannus de Rocchi.

Dal lib. H. a 101. dell' anno 1296.

Officiales super entoribus allibratorum.

Dom. Niccola de Acciaiolis Dom. Ioannes Angelotti — } Iurifperiti Nerius Attigliantis Tencinus Acerbi, & Simon Dem. Bonaccurfi.

Exactores librarum.

Salvi q. Bencivenni populi S. Proculi Ser Bonaguida q. Ser Beni de Vaglia Not. & Ser Boninfegna Vitelli Not.

Officiales ad allibrandum.

Martinus fil. Salvi populi S. Felicis.

Ser Bonaiurus Orlandi de Monte pop. S. Reparate.

Tom. IX.

Y

Dal lib. di Configli I. delle Riformagioni a 122. dell'anno 1298.

Officiales ad recuperandum bona Comunis.

Neri Corsini pro 6. Ultrarni
Michael q. Iacobi Riccialbani pro 6. S. Petri Scherad.
Bate Tornabelli pro 6. Burgi
Boninsegne Bonaccursi de Beccanugis pro 6. P. S. Panchr.
Ser Guccius q. Roggerii Medicus pro 6. P. Domus, &
Pierus Guadagni pro 6. Porte S. Petri.
Dom. Paulus de Spoleto, & —
Dom. Cenni de Monte Pulciano

Iudices D. Capit.

Sindici ad reinveniendum Iura Comunis. Ivi a 180.

Baldus q. Rodulfi de Canigianis
Nerius Fiaccola de Rimbertinis
Benuccius Senni del Bene
Palla Bernardi Anfelmi
Gerius q. Cardinalis, &
Tuccius q. Vinte.
Martinus q. Salvi populi S. Felicis in
Piazza, &
Corfellinus q. Petri Caffarelli populi
S. Remigii

Dal lib. K. di Consigli delle Riformagioni a 292. dell' anno 1299.

VI. Sindici ad inveniendum jura Comunis.

Nerius Peronis Gregorius Raffacanis Mafus Manetti Vannes Adimari Grifus Atrighi Bonifatii, & Mazzuferus Rinerii. Num. XXII. in conferma della Rubrica ccv. Libro III. pag. 70. e di quanto fi disse ivi nella nota.

Estratti di provvisioni intorno all' Opera della Chiesa di S. Reparata, o di S. Maria del Fiore. Riformag. lib. di Consigli D. a 68. nel nostro Zibald. D. a 44. tergo.

#### Anno MCCXCIV.

PRo Opere S. Marie Floris. Operarii dicte Opere.

Falco de Falconeriis Passa Finiguerre, & Riccus del Magistro.

Riformag. Lib. di Configli F. a 150. dell' avno 1296. e Zibald. nostro D. a 265.

Testamentorum taxa pro Opere Sancte Reparate; cioè, che ne' Testamenti si lasci qualche cosa per detta Opera.

Dom. Franciscus Episcopus Florentinus.

Dom. Gualterius de Ponturmo Canonicus Florentinus.

Tedicius Manovelli, & Hieronimus Salvi Clari } Operarii S. Reparate.

Dom. Lapus de Rinucciis Andreas de Ricciis Andreas de Acciis

340

Borgbini Cod. 45. a 62. tergo, dal lib. delle Rifor. G. a 140. anno 1297.

Si dà certo provento all'Opera di S. Reparata, quae reparatur, quinimo de nevo confiruitur, una gabella di 4. denari per lira entravano in camera.

Alardus Domini Palamides Arringator.

Riformagioni Lib. K. a 251. Borgbini a 76.

Magistro Arnosfo de Colle filio ol. Cambii Capo maestro della nuova fabbrica di S. Maria del Fiore si dà certo privilegio di esser libero da tutte le libre, e fazioni per avere instituito la più bella Chiesa, che sia in Toscana.

"Per conciliare tutte le oppenioni, io crederei, "che il decreto di tale edificio fosse stato nel 1294. "e perciò fin d'allora se ne trovano instituiti gli Opera col titolo pro Opere S. Marie Floris, e non "S. Reparate; che negli anni seguenti si pensasse al disegno, ed alla maniera di farne la spesa sino al 1298. "nel quale ne sosse posta la prima pietra dal Cardinale, Legato, e nell' anno vegnente vedendola i nostri già "crescere maestosamente sopra terra, per constiturane "sempre più l'eccellente lagegnere sosse decretato il "suddetto privilegio. "

Num. XXIII. per la Rubrica ccvi. Libro III. pagina 71.

Transunto di Legge per por freno a i Podestà, e Capitano di popolo dell' anno Mccxciv. presso il Borghini Cod. 45. Clas. xxvi. della Magliabechiana a 42. ter. cavata dal Lib. di Consigli segn. D. delle Risormagioni a 22.

I fa una provvisione, che nè il Potestà, nè il Capie tano, nè per la loro Corte si possa procedere, nè cercare di quissioni, ingiurie, ruberie dalle Calende di Settembre 1260, innanzi, e se in alcune cose da quel tempo in quà si sentenziasse civilmente, non s' intrammettano esso Potestà, e Capitano, o loro Collaterali, ma i Giudici deputati a rendere le sentenzie per l'uno, e per l'altro secondo la sorma degli statuti; e permettesi questo in benesicium popularium, & debilium contra Magnates; ed espressamente dice, salva la sentenza della pace del Cardinale Latino.

Nota del Borgbini. — Vedesi, che questi Giudici sorestieri cercavano col colluzzo di trar danari, e bisegnava spesso dar loro sulle mani, che già cominciavano a venirci persone venali, e per guadagno,
e non di quel generoso animo, e grande, e più
per l'onore, che per guadagno, come già si soleva. —

Num. XXIV. per la Rubrica coviii. Lib. III. pagina 73.

§. I. Riforma de' primi Statuti pubblicata il dì 6. di Luglio dell' anno MCCXCV. Da' luoghi citati fopra al Num. XX.

Dal lib. di Configli D. delle Riformagioni a 129. dell' anno 1294.

XIII. Officiales ad corrigendum Statuta.

Noffus Guidi
Gherardinus de Vellutis pro 6. Ultrar.
Pierus Compagni pro 6. S. Petri Scher.

Ser Tancredus Magistri Bencivenni
D. Palmerius Altoviti Iudex pro 6. S. Petri Scher.

Dinus Compagni pro 6. S. Panchr.

Neri Berre pro 6. S. Panchr.

Pierus Borghi pro 6. Porte Domus
Arrigus Lapi Arrighi pro 6. Porte S. Petri
Gianus della Bella pro 6. Porte S. Petri
Guido Orlandi Rustichelli Arringator.

S. II. Riforma, o piuttosto estensione de' detti Statuti intorno alle elezioni.

Ordinamenta iustitie ad fortificationem aliorum ordinamentorum iustitie noviter edita.

IN Dei nomine Amen. Ad Honorem laudem & Reverentiam domini nostri Hiesu Christi & B. virginis MaMarie Matris fue' & Beati Iohannis baptiste' & beate Reparate sub quorum patrocinio florentina Civitas gubernatur & aliotum sanctorum & sanctarum dei Et ad honorem & exaltationem Regiminum dominorum potestatis Capit. & defentoris' Priorum artium & vexilliferi iustitie' & ad pacificum & tranquillum slatum populi & totius Comunis florentie' & ad fortificationem & augmentum felicium ordinamentorum iustitie pro tranquillitate populi & Comunis florentie editorum.

#### De privilegio Beneficio & immunitate vexilliferi iustitie.

Tem provisum & ordinatum est quod vexillifer iustitie qui nunc est & qui fuerit in dicto officio in suturum habeant & habere debeant a Comuni & populo' & pro Comuni & populo flor. omne privilegium beneficium & immunitatem quod & quam per formam & secundum formam statutorum & Ordinamentorum domini Capitanei & Comunis storentie habent priores artium Civitatis stor.' Ita quod vexilliferi & Priores vicissim simili privilegio immunitate & beneficio decorentur' salvo & excepto quod que in ordinamento iustitie loquente de electione vexilliferi continentur circa devetum & tempus deveti ipsius vexilliferi & circa alia omnia in ipso ordinamento descripta in sua permaneant firmitate.

De electione mille pedisum Magistrorum & picconariorum & banderariorum & de aliis ad predicta facientib.

Tem ad fortificationem augmentum & confervationem felicium ordinamenterum iustitie astenus editorum' Previsum & ordinatum est quod ultra numerum Mille peditum de quorum electione in distis ordinamentis iustitie mentio habetur' Alii Mille pedites boni : & probi' & Centum quinquaginta Magistri de lapide & lignamine' & quinquaginta picconarii fortes & Robusti cum bonis picconibus habeantur & sint & per illos quos domini priores artium & Vexillifer iusticie ad hoc habere voluerint eligantur' Qui omnes quando & quotiens per nuntios vel bannum preceptum vel bannitum suerit seu

¥ 4

ad fonum campane vel alio quocumque modo vocati fuerint ' ire & trahere debeant ad vexilliferum institie cum armis & fine armis fecundum quod preceptum fueris vel bannitum' Et omnia & fingula facere & observare teneantur & debeant' Ad que observanda & facienda tenentur alii Mille pedites de quibus supra dicitur' Sub pena librar. Vigintiquinque, f. p. & plus vel minus arbitrio domini Capit. cuilibet contra facienti auferenda ' & Comuni florentie applicanda · Et ut predictorum omnium electio & Cerna per universam Civitatem sicut convenit fortiatur & fiar ex ipfis duobus millibus peditibus' in fextu ultrarni quattuorcenti' & in fextu fancti Petri Scheradii alii quattuorcenti Et in quolibet aliorum fextuam trecenti eligantur & habeantur' quorum omnium peditum Magistrorum & Picconariorum electio fiat tempore quo fieri deber electio dictorum Mille peditum eligendorum secundum formam ordinamentorum institie actenus editorum' Er ut predicti duo Milia pedites & Centum quinquaginta Magistri / Et quinquaginta picconarii ut superius dicitur eligendi & habendi quotiens fuerit opportunum melius convenire valeant & ad vexilliforum iustitie ferventius trahere & accedere debeant & pro quibusliber Centum peditibus in quolibet fextuum detur & pro Comuni affiguetur Una banderia coloris albi cum cruce vermilia 'Unum videlicet ex hiis peditious cui videbitur '& fecundum quod videbitur dominis prioribus artium & Vexillifero Iustitie qui pro tempore fuerint · Predictis insuper Centum quinquaginta Magistris & quinquaginta Picconariis detur & affignetur pro Comuni una banderia fub qua & cum qua dicti Magistri & picconarii convenire & trahere debeant' cum Securibus' Picconibus ! & aliis ad predicta necessariis. Ipsi autem omnes handerarii bene muniti & quilibet corum cum peditibus Magistris & Picconariis qui funt vel erunc deputati ad conveniendum & trahendum cum talibus banderlis accedere & trahere teneantur & debeant quotiens & quando opportunum fuerit & quomodócumque vocati fuerint cum iplis banderiis viriliter & potenter ad vexilliferum iustitie iam dictum '& dicto vexillifero in omnibus obedire 'Et quotiens fiet electio predictorum peditum Magistrorum & picconariorum fiat electio di-Sto-

Storum banderariorum per dominos priores artium & Vexilliferum iustitie & etiam tunc sub qualibet banderia deputentur illi Centum pedites quos ipsi domină priores & vexillifer inftitle cum fapientibus fi quos ad hec habere voluerint crediderint & cognoverint melius & facilius posse cum ipsa banderia convenire & trahere. Si vero contigetit aliquem dictorum banderariorum modo predicto non ire & trahere ad vexilliferum antedictum' talis banderarius per dominum Capitaneum Comunis florentie in lib. trecentis. f. p. & plus vel minus fuo arbitrio condepmnetur quam condepmnationena idem dominus Capitaneus facere teneatur omnino & cam effectualiter exigere pro Comuni' Salvo tamen quod si alioquin domino potestati & vexillifero Iustitie videbitur quod omnes predicti pedites & Magistri & picconarii non deberent trahere & accedere ad dictum vexilliferum possint providere super convocanda minori quantitate peditum Magistrotum & picconariorum secundum quod confiderata qualitate negotii viderint convenire! Dummodo ad minus Mille pedites inne Magistris & picconariis quacumque de causa contigerit ipsos debere congregari faciant convocari fecundum formam ordinamentorum iustitie' Et quando congregatio predictorum quacumque de causa sieret ' Dominus defensor & Capitaneus teneatur & debeat mittere tres ad minus ex notariis suis cum Vexillifero iam dicto ad confignandum illes pedites' Magistros' & Picconarios qui vocati fuerint ad predicta Et ex illis peditibus Magistris & picconariis qui in dicta confignatione tunc inventi non fuerint' dominus defenfor & Capitaneus teneatur & debeat omni occasione & dilatione cessante facere condepmnationes modo predicto infra decem dies proximos post consignationem predictam nisi legiptima & sufficiens defensio infra dictos decem dies facta fuerit per eofdem que quidem defensio folummodo per familiam domini Capitanei recipiatur & non per alios Magistris vero & pic-conariis iam destis qui vocati fuerint & traxerint at di-Etum est provideatur & satisfiat de avere Comunis pro eorum laboris & exercitii remuneratione fecundum ipforum dominorum priorum & Vexilliferi provisionem & deliberationem quam omnino super hoc facere teneantur De Confiliariis Vexilliferi Iustitie eligendis & babendis.

Tem provisum & ordinatum & firmatum est' quod Vexillifer Iusticie habeat sex confiliarios qui sint de popularibus & artificibus Civitatis' scilicet unum pro quolibet sextu' quorum offitium duret per duos menses' Qui Consiliarii eligantur per novos Priores & Vexilliferum Iusticie prima die qua ipsi Priores & Vexillifer eorum assument officium.

De familia Potestatis vel Capitanei habenda pro distringendis peditibus armatis.

Tem si continget Vexilliserum Iustitie ire cum vexillo ad aliquas partes vel loca que pro distringendis armatis qui erunt cum eo habeantur de familia domini Potestatis seu domini desenscris & Capitanei prout & sicut & in ea quantitate que videbitur Dominis Prioribus & Vexillisero tunc in offitio residentibus.

Quod signa sextuum apponantur in banderiis peditum Iustitie.

Tem quod in qualibet banderiarum Iustitie que datur per sextum apponatur signum parvulum sextus ad hoc ut Banderia unius sextus possit discerni ab aliis alterius sextus.

De quingentis peditibus eligendis in quibufcumque Plebatibus Civitatis.

Tem quod de Plebatibus S. Iohannis de florent. de Ripolis de Fesulis de S. Stephano in Pane & de Iogole habeantur & eligantur quingenti pedites qui habeant in armis insignia Iustitie & sint de sequimento Vexilliseri Iustitie qui debeant obedire mandatis Priorum & Vexilliseri Iustitie Et quod in quolibet dictorum Plebatuum habeatur unus Banderarius Que banderie habeant insignia Iustitie & in qualibet banderia sit signum sui Plebatus.

Quod

Quod mille pedites per sextum eligantur in Comitatu.

Tem quod in quolibet fextu in Comitatu extra predictos quinque Plebatus habeantur mille pedites qui fint probi & valentes & fint de sequimento Vexilliseri Iustitie & habeant in armis insignia Iustitie Et in quolibet sextu habeantur duo Banderarii quorum unus sie Banderarius 500. peditum & alius aliorum 500. & in qualibet banderia sint insignia Iustitie & signum parvulum sui sextus & siant omnes dicte banderie expensis Comunis slorent. & de pecunia Camere dicti Comunis.

Quod ultra numerum duorum millium peditum Iustitie alii duo millia pedites ex popularibus tantum Civitatis sorentie eligantur.

I Tem ad hoc ut populus florentinus maiori firmitate firmetur & gaudeat' & de bono in melius augmentetur' & ut Domini Potestas & Capit. Priores Artium & Vexillifer Iustitie Civitatis florentie melius & liberalius possint & valeant eorum offitia exercere ad honorem & exaltationem & bonum & pacificum & tranquil-Ium statum Comunis & populi supradicti' Provisum & ordinatum & firmatum est' quod ultra numerum duorum millium peditum' de quorum electione in Ordinamentis Iustitie habetur mentio spetialis' Alii duo millia pedites boni & probi ex popularibus tantum Civitatis florentie eligantur per illos homines populares quos Domini Priores Artium & Vexillifer Iustitie ad dictam ele-Stionem faciendam duxerint eligendos Inter quos tint cum gualdis sive lanceis quadringenti pedites ex predi-Ais & centum cum arcubus & balistis. Qui omnes pedites quando & quotiens per nuntios' vel bannum' vel preceptum vel bannitum fuerit' feu ad sonum campane vel alio quocumque modo vocati fuerint ire trahere debeant ad Vexilliferum Iustitie cum armis & fine armis' secundum quod preceptum fuerit vel bannitum de die vel de nocte' & omnia & singula facere teneantur & debeant que precepta fuerint eis per Dominos Potestatem Capit. Priores Artium & Vexill. Iuft. vel per Dominos Priores & Vexilliferum tantum. Et quod si aliquis ex Magnatibus reperiretur scriptus in dicto numero duorum milium peditum habeatur pro non scripto & teneatur & debeat deinde facere elevari sub pena librarum quinquaginta f. p. Quam penam Dominus Capit. si contraseret exigere teneatur nist talis Magnas faceret se de dicto numero & scriptura elevari Et dominus Capitaneus & eius Iudex teneantur tales Magnates exinde sa cere elevari ad corum vel alterius petitionem.

### Quod Arcatores & baliftarii babeant eorum insigne.

D hoc ut acies peditum deinceps ordinate procedant Provisum & ordinatum est quod Balistarii & Arcatores Iustitie de omnibus sextibus habeant & habere debeant unam banderiam coloris albi cum cruce rubea & una balista & arcu consutis in ea' que uni ex ipsis detur & assignetur per Dominum Capitaneum florent. sub quo banderario conveniant omnes & singuli arcatores & balistarii muniti bonis & ydoneis arcubus & balistis & sagittamentis' & semper alios pedites precedant in suis gressibus ad voluntatem Vexilliseri Iustitie.

## Quod infignia sextuum dissimilentur.

Tem ut unusquisque de peditibus Iustitie cruce signatis facile cognoscat suam banderiam 'Provisum est & ordinatum quod inter signa cuiuslibet sextus quod est in singulis banderiis siat & varietur sub dissimilitudine & varietate colorum ita quod una ab altera facile dignoscatur.

Quod fiant sindici populorum Civitatis & Plebatuum Comitatus babentes plenum mandatum ad infrascripta.

Rovifum & deliberatum & firmatum est quod omnes & finguli populi Civitatis florent, & omnes & finguli Plebatus Comitatus & districtus florent, teneantur & debeant findicos ydoneos & sufficientes constituere & creare, infra quindecim dies a publicatione Capitulorum, huiusmodi illi de Civitate' & infra unum mensem illi

de Comitatu' Excepto & falvo quod in huiufmodi findacatibus nullus de Magnatibus & qui non fit popularis fecundum formam ordinamentorum Iustitie actenus editorum ullatenus fe feribi faciat fub pena librarum centum f. p. pro quolibet contrafaciente. Qui findici fcil. quilibet pro suo populo Civit. & Plebatu Comitatus florenție cum pleno & fufficienti mandato compareant & comparere teneantur & debeant coram Domino defenfore & Capitaneo Civir. flor. cum dictis findacatibus penes Dominum defensorem & Capitaneum remansuris vel ubi Domini Priores: & Vexillifer Iustitie duxerint ordinandum' & promittant' feil. quilibet findicus pro fuo populo Civicatis & Piebatu Comitatus parere mandatis Dominorum Potestatis & Capitanei & Defensoris & Officii Dominorum Priorum & Vexilliferi Iustitie in omnibus quo ad honorem & exaltationem & defentionem & bonum & pacificum & tranquillum statum Civit. & Comit. florent. & totius populi florentini spe&zbunt & pertinebunt quotiens & quando expediens fuerit vel requisiti fuerint parendo & obediendo eisdem cum armis & fine armis & cuiliber corum pro corum offitis viriliter & potenter exequendis pro ordinamentis Iustitie observandis & hiis que continentur in eis & quolibet eorum effectualiter adimplendis. Et predicta omnia & fingula promittent dicti sindici' scil. quilibet dictorum sindicorum pro suo populo Civit. & Plebatu Comitatus cuius erit findicus attendere & observare' & attendi & observari facere ab hominibus populorum Civitatis & Plebatuum Comitatus quorum crit findicus ad penam lib. 200. f. p. pro quelibet infrascriptorum populorum Civitatis 'videl. Populi S. Petri Maioris 'S. Laurentii 'S. Trinitatis 'S. Fridiani 'S. Iacobi Ultrarnum & S. Felicitatis & S. Petri Scheradii 'Et ad penam librarum 100. f.p. pro qualibet Canonica Civitatis' & ad penam libr. 50. pro qualibet Cappella Civitatis' & ad penam libr. 100 f. p. pro quolibet Plebatu Civitatis' & ad penam librar. 50. f. p. pro Plebatu quolibet Comitatus parvo'in quo effent a 200. hominibus infra' & penam librarum 25. f. p. pro qualibet speciali persona populorum Civitatis inchbediente' & librar. 10. pro qualib. speciali persona Plebatuum Comitatus inobediente' & ad penam librarum 50. f. p. pro ខ្លួន១•

quolibet findico Plebatuum Comitatus inobediente & minus inspecta personarum & negotii qualitate. Salvo quod ad predictas penas non teneantur obbedientes nec alii iustam causam vel impedimentum habentes que pene totiens conmittantur & exigi possint & debeant cum effectu quotiens fuerit contra factum & ut dictum est non observatum. Qui etiam sindici pro observatione predi-Etorum & pene seu penarum folutione' scil. quilibet corum pro tuo populo Civitatis & Plebatu Comitatus possit obligare populos & Plebatus quorum erunt findici.' Et quod de predictis omnibus Dominus defensor & Capitaneus possit & teneatur inquirere & culpabiles repertos punire eo modo quo fibi videbitur' ita quod predicta omnia & fingula sortiantur effectum & inviolabiliter obferventur. De quibus promissionibus & scripturis sieri debeant duo libri' unus quorum contineat promissiones faciendas per findicos populorum Civitatis florent. alter vero promissiones sindicorum Plebatuum Comitatus.' Qui libri ponantur custodiendi in eo loco in quo videbitur & placuerit Offitio Dominorum Priorum & Vexilliferi pro tempore existentium.

Quod omnes populares a xviij, annis supra & a septuaginta annis infra faciant se scribi in sindicatibus populorum exceptis Magnatibus.

Tem quod quilibet popularis populorum Civitatis & Plebatuum Comitatus iurisdictionis Florent. a decem & octo annis supia & a septuaginta annis infra teneatur & debeat facere se scribi in dictis sindicatibus sub pena lib. 10. s. s. p. pro quolibet cive populari & solidorum centum f. p. pro quolibet comitatino populari qui se scribi non faceret in eisdem sindicatibus & plus & minus ad voluntatem Domini desensoris & Capitanei inspecta persone & negotii qualitate. Et quod nullus de Magnatibus Civitatis seciat se scribi in dictis sindicatibus sub pena librarum centum f. p. & si scriptus reperiretur habeatur pro non scripto & se inde faciat elevari & Dominus Capitaneus & eius Iudex talem magnatem inde faciat elevari ad eius petitionem vel alterius cuiuscumque persone & illud idem servetur & siat de magna-

tibus Comitatus' salvo quod absentes populares ad dictas penas nullatenus teneantur' dummodo infra quindecim dies postquam fuerint reversi ad Civitatem vel Comitatum florent. faciant in dictis findicatibus se scribi .' Que promissiones inscriptiones & sindicatus singulis duobus annis debeant renovari' scil. de mense Novembris.

Quod sindici populorum & plebatuum sint de melioribus & potentioribus popularibus.

Tem quod dicti sindici populorum Civitatis & Pleba-I tuum Comitatus fint & creari debeant per populares dictorum populorum & Plebatuum de melioribus & potentioribus popularibus illius Civitatis vel Plebatus Comitatus florent. in quo creabuntur & conflituentur Et quod tales findici fic creati compellantut recipere findicatum sui populi Civitatis vel Plebatus Comitatus per Dominum Capitaneum & eius Iudices.

§. III. Contado di Firenze distribuito in sessi, preso da certo Instrumento d'estimi de' popoli del Contado predetto dell' anno mccxcvi. Dal nostro Zibald. A. a 256. tergo, e segg.

6. Ultrar.

Leb. S. Petri in boffole Comune Ponturmi Plebatus S. Petri in Mercato Pleb. S. Lazzari Pleb. S. Giorfole Pleb. S. Appiani Pleb. S. Donati in Pocis Pleb. S. Pancratii Pleb. Castri Florentini Comune Burgi S. Floris Comune Empoli excepto Ponturmo & populo Sanete Marie de Falnana Pleb. Cilicciavole

Pleb. de Monte Rappoli cum fuis populis

#### 6. S. Petri Scherad.

Pleb. S. Leonini in Conio Pleb. Fighini Pleb. Gaville Pleb. S. Marcellini Pleb. S. Iusti in Salce Pleb. S. Pancratii Pleb. S. Marie de Spaltenna Pleb. S. Marie Novelle Pleb. S. Christine de Ligliano Pleb. S. Pauli in Rosso

Pleb.

Fleb. Panzani
Pleb. S. Agnetis
Comune de Villole
Comune de Moncione
Comune de Poci
Comune de Ricafoli
Comune de Capofelvole
Comune de Montevarchi

### 6. Burgi

Pleb. S. Marie Imponeta Pleb. Campoli Pleb. Giogolis Pleb. S. Vincentii Pleb. S. Ioannis in Soana Comune de Gangalandi Comune de Monte Lupo Pleb. S. Ipoliti Pleb. S. Petri in Sillano Pleb. S. Crescii de Monte Ficalli Pleb. Panzani Pleb. Robiane Pleb. S. Viti de Ancifa Pleb. Antille Pleb. Septimi Pleb. Cintorii Pleb. de Ripole Pleb. Decimi Picb. Giogolis

#### 6. S. Pancratii

Pleb. Campi
Pleb. Montis Murli
Comune de Cerreto & Mufignani
Comune de Capraia
Pleb. Brozii
Pleb. & Comune Signe

Pleb. Sexti Comune Collis Petre

#### 6. Domus.

Pleb. S. Ioannis de Florentia Pleb. Fagne Fleb. Calenzani Pleb. S. Ioannis Maioris Mugelli Pleb. S. Reparate de Piemonte Pleb. Corfine Pleb. S. Petri ad Sieve Pleb. S. Ioannis de Rivicornacchiaio Pleb. Camaioris Pleb. S. Crefcii ad Ma**fciuole** Pieb. S. Joannis in Petrorio Pleb. S. Agathe de Mucello Pleb. S. Petri de Vallia Pleb. Carrarie Pleb. S. Gavini Adimaris Pleb. Legri Pleb. S. Felicitatis ad Lorcianum Comune Vespignani Comune Montis Cuccoli Pleb. Burdignani Comune Burgi S. Laurentii Mugelli Pleb. S. Stefani in pane

### 6. P. S. P.

Pleb. Remoli Pleb. S. Stefani in Botena Pleb. Ville Magne Pleb. Doccie Pleb. Glacceti

Pleb.

Pleb. Miransù Pleb. Aconis Pleb. S. Cassiani de Padule Pleb. S. Martini in Vimi-

naccio

Pleb. Montis Fesulis Pleb. Gropine

Pleb S Gervasii de Pelago Pleb S. Martini Lobaço

Pleb. Fefulis

Pleb. Castillionis Vallisevis

Pleb. Pomini

Plcb. S. Crescii de Valcava

Pleb. Arate Pleb. Pitiane

Plcb. S. Marie de Dicomano

Pleb. Cascie

Comune & Terra Veschie

Pleb. de Scò Pleb. Rignani

Comune & pop. S. Mariani

Pleb. Montis Lauri

# §. IV. Riforma degli Statuti contro i Grandi del fuddetto anno MCCXCV.

De restitutione vel emendatione non facienda de rebus O bonis devastatis pro executione ordinamentorum iustitie.

Uia populariter credi debet & fine aliqua dubitaticne teneri quod omnes & singuli processus & executiones facti & facte actenus & de cetero siendi & siende per vexilliferos iustitie vel aliquem eorum seu eorum vel alicuius eorum mandato vel ipso vexillifero existente in aliquo loco cum Vexillo iustitie pro executione ordinamentorum iustitie vel alicuius eorum facienda iuxta & recta intentione pro bono pacifico & tranquillo statu populi & Comunis florent. facti & facte funt & fient in futurum ad hec ut populares Civitatis florent. in eorum sufficia & tranquillitate conserventur & crescant & in ea aliqualiter non ledantur quod quidem ad comune bonum totius Civitatis noscitur pertinere Et ideo provisum & ordinatum est quod a Comune florent. seu ab aliquo Regimine seu officio vel officiali Civitatis florentie vel a vexillifero iustitie qui fuit vel pro tempore fuerit seu ab aliqua alia persona. Nullo iure modo vel causa petatur aut peti possit vel debeat aliqua emendatio vel restitutio pro aliquo dapmno dato vel facto' dando vel fiendo in aliquibus seu de aliquibus domibus hedificiis ' bonis & rebus quomodocumque destructis & vastatis seu Tom. IX.

deterioratis aut destruendis vastandis vel deteriorandis modo & tempore predicto. Et quod Regimina & officia comunis flor, non possint vel debeant aliquam personam audire qua peteret aliquam emendationem vel restitutionem sibi fieri de predictis vel predictorum occasione vel aliquam petitionem super hiis admittere vel deliberare & si contra fieret non valeat ipso iure.

Quod populares non vadant vel morentur tempore alicuius Rumoris ad domum Magnatum.

Tem pro libertate & tranquillitate boni & pacifici status populi 'Provisum & ordinatum est quod ea die vel nocte quo vel qua 'quod absit' aliqua briga rixa rumor vel tumultus esset in Civitate storent. vel quando Vexillifer Iustitie iret vel traheret ad aliquem locum pro suo ossitio exequendo 'nullus popularis Civitatis vel Comitatus storent, aliquo modo vel caussa audeat vel presumat ire vel trahere' esse vel stare cum armis vel sine armis ad domum alicuius nobilis vel Magnatis Civitatis storent, vel districtus. Et qui contrasecerit in lib, ducentis st. p. per Dominum Capit, pro qualibet vice Comuni storent, condepmnetur.' Quam condepmnationem omnino facere teneatur idem Dominus Capit. & eauncum essectu exigere omni occasione & dilatione cessante.

Quod Magnates non sint de aliquo consilio Domini Capitanei vel de Capitudinibus Artium.

Tem cum Respublica & populus tunc & reste gubernetur & iuste quando ab illis consilia recipit qui statum tranquillum & pacificum populi & Comunis diligunt & affestant' Provisum & ordinatum est quod aliquis de nobilibus seu Magnatibus Civitatis' vel comitatus florent nullo modo vel causa possit vel debeat eligi vel esse de Consilio spetiali vel generali Domini Capitanei' vel de Consilio centum virorum' nec etiam eligi vel esse possit Consul' Capitudo' vel restor alicuius Artis Civitatis florent. Et si quis reperiretur esse electus ad predicta vel aliquod predictorum contra formam predictam removeatur & cassetur de predictis omnino. Et si iura-

verit vel receperit electionem seu se inmiscuerit in predictis vel aliquo predictorum Comuni florent in l.b. 25. per Dominum Capitaneum condepmnetur. Ars vero que contra sormam predictam aliquem in Consulem! Capitudinem vel rectorem eligeret! in libris 200. f. p. per Dominum Capitaneum Comunis florent. condepmnetur! & deinde ad duos annos talis Ars omni Consulatu Capitudine & Rectore careat & privetur.

Quod Magnates die qua Vexillifer Iustitie ibit ad aliquem locum pro suo exercendo officio non vadant ad locum in quo crit dictus Vexillifer.

Tem quod ea die & illis diebus quo & quibus Vexillifer Iustitie ibit ad aliquem locum cum armis & Vexillo Iustitie occasione alicuius malestii vel excessus contra aliquem popularem commissi per aliquem de Magnatibus nullus de Magnatibus Civitat, vel district slorent, audeat vel presumat ire ad illum locum ubi fuerit Vexillifer Iustitie vel ad domum malesactoris ad penam librarum 500 f. p. statuentes etiam quod ea die & illis diebus nullus de Magnatibus Civitatis vel districtus slorent, congregationem faciat cum aliquibus aliis Magnatibus in aliquo loco publice vel private ad penam librarum mille f. p. pro quolibet qui contrasecerit.

# De pena testium per populares contra Magnates inductorum.

Tem ad hoc ut maleficia que contra populares per Magnates committerentur non occultentur ' fet pate-fiant' Provisum & ordinatum est quod quicumque ex popularibus productus in testem ad probandum maleficia per Magnates contra populares commissa negaverit se facto interfuisse vel negaverit se fcire maleficium suisse commissum ' & postea convincatur interfuisse maleficio vel scivisse maleficium fuisse commissum ' condepmnetur in libris ducentis s. p. & quotiens .' Et intelligatur exbannitus & condepmnatus pro maleficio ' & si non comparuerit exbanniatur & condepmnetur in quantitate predicta & ab inde in antea habeatur & tractetur in omnitus

sus tamquem exbannitus Comunis florent, pro maleficio: Et in predictis Potestas & Dominus Capitaneus & quiibet eorum plenissimum habeant arbitrium inquirendi & cognoscendi.

# De terris & possessionibus & bonis Comitum positis in Comitatu storentie allibrandis.

Tem cum Comune florent. sit enormiter defraudatum per Dominos Comites & fideles' ipsorum habentes teras & possessiones in Comitatu florent. ex quibus libras nactenus non folverant provifum & ordinatum est quod erre possessiones & bona Dominorum Comitum & ipsoum sidelium que posita sunt in Comitatu slorent, degant allibrari în illis populis & Comunibus in quorum erritoriis sita sunt & ex eis libre persolvi Comuni flocent. quas libras folvere debeant laboratores distarum terarum & possessionum si Domini Comites eas non solverint vel fi fideles ipsorum extra districtum florent. hapitantes non folverent ' ad quas etiam libras folvendas pro Dominis Comitibus teneantur eorum fideles habitantes n districtin florent. Statuentes quod nullus de Civitate k districtu florent, nec etiam fideles ipsorum commoranes in diffridu florent, vel terras ipsorum fidelium poîtas in districtu slorent, vel aliqua alia iura ipsorum in pfo districtu residentia sine licentia & expresso consensu Comunis florent. 1 & tunc talis emptor vel alio titulo queens dicta bona terras & possessiones & iura primo satislet & legiptime promittat solvere libras Comuni slorent. pro dictis bonis & rebus & iuribus sic quesitis! statuentes etiam quod nullus de Comitibus qui extra districtum. florent. commoratur possit de c'etero per se vel per alium emere vel aliquo alio alienationis titulo querere in Conitatu florent. vel districtu aliquas terras possessiones vel pona fideles accomodatos vel aliqua alia iura ad penam mille marcarum argenti ! & quod nullus de civitate vel listrictu slorent, vendat vel aliquo alio alienationis titulo concedat dictis Comitibus vel alteri eorum vel alicui alteri recipienti pro eis vel-altero co-um terras possessones vel bona fideles vel aliqua alia iura vel redditus que sita vel posita essent in districtu florent, ad penam

librasum mille florenorum parvorum 'decernentes nichilominus ex nunc tales contractus irritos & inanes & etiam ad cautelam ipfos ceffantes & irritantes prohibentes etiam ne aliquis ex Magnatibus Civitatis vel districtus florent. pro iplis Comitibus vel aliquo eorum aliquid dicat vel proponar pro ipsis hominibus vel aliquo eor. ccram Rectoribus civitatis florent. vel aliquo eorum vel coram Prioribus Artium & Artificum Civitatis florent. seu Vexillifero Iusticie ad penam librarum centum pro quolibet contrafaciente & qualibet vice in quibus omnibus & fingulis Domini Potestas & Capitaneus & utorque eorum plenissimum habeant arbitrium inquirendi puniendi & procedendi non obstante aliquo privilegio Prioribus vel Vexillifero Iustitie indulto.

### De generali conclusione & observatione predictorum Ordinamentorum .

Tem qued suprascripta omnia & singula in qualibet earum parte fint Ordinamenta Iustitie & tamquam Ordinamenta Iustitie habeantur & teneantur & inviolabiliter observentur & in libro & volumina ipsorum Ordinamentorum conscribantur & poni & scribi possint & debeant licite & impune' & quod cmnia & fingula que in suprascriptis ordinamentis Iustitie loquuntur & continentur de observatione & super observatione & executione ipsorum ordinamentorum & de ipsis non mutandis vel absolvendis seu corrigendis & de inquirendo & procedendo contra committentes vel facientes contra ipfa ordinamenta vel aliqua eorum in omnibus & per omnia in suprascriptis omnibus ordinamentis locum habeant & inviolabiliter (blerventur.

Explicit liber ordinamentorum Iustitie secundum hoc novum Volumen compilatus cum fuis additionibus declarationibus & novis ordinamentis & capitulis reformatus pro tranquillo & felici statu populi & Comunis slorent. ac etiam pro vera & iusta executione & observantia secundum ethimologiam nominis ipforum ordinamentorum Iustitie effectui mancipanda sub anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto Indictione octava die vi: mensis Iulii . Feliciter Deo gratias Amen.

§. V. Due leggi per l'elezione de'Pennonieri, che servono di chiarimento spezialmente alla Rub. 196. ed agli statuti soprascritti.

Prima legge dell' an. MCCCLXXII. cavata dall' Archivio, e Cancelleria delle Tratte a 10. e riportata dal Migliore, Zibaldoni Genealogici, Class. XXVI. num. 147.

IN Libro CC. a 172. 1372. die 23. Februarii providerunt, quod Domini Priores Artium, Vexillifer Iustitiae in officio praesidentes, tempore cuiuslibet extractionis fiendae, deinceps secundum Ordinamenta Communis Florentiae de Civibus Florentinis extrahendis ad officium Gonfaloneriorum societatum populi Florentini teneantur & debeant, sub poena quingentarum librarum S. P. cuilibet ex dictis Dominis Prioribus praedicta non servanti auferenda, & Communi Florentiae applicanda, non obstante Vexilliferatus, & Prioratus privilegio, seu immunitati, songregari facere omnes Gonfalonerios focietatum populi Florentini; Et quod dicti Gonfalonerii fic cohadunati, antequam de dicto Palatio discedant, eligant; & eligere teneantur, & debeant, coram Pennonerios pro tempore duraturos, & quo durare debeat, seu debebit officium inforum Gonfaloneriorum, hoc modo, & ordine, Videlicer: Quod quiliber ex dictis Gonfaloneriis nominare debeat tres Cives Florentinos populares, & Guelfos de suo Gonfalone, & de illa Contrata sui Gonfalonis. in qua, & de qua esse voluerit talis Pennonerius sui Gonfalonis, quorum quilibet sit ad minus aetatis 30. annorum: Et quod factis nominationibus supradictis per omnes ipses Gonfalonerios, omnes predicti nominati videlicet quilibet per se separatim ab aliis scrutinari debest, & poni ad partitum inter ipfos Gonfalonerios ad secretum scrutinium, ad fabas nigras, & albas retinendum per Notarium Officii ipforum Gonfaloneriorum pro empore existentium. Et quod omnes, & singuli ex ictis nominatis, videlicet ille ex dictis tribus nominatis ius Vexilli, & illius Contrațae, pro qua nominatus

fuerit in Pennonerium, & pro Pennonerio, qui plures fabas nigras habuerit, dummodo obtineat faltem per undecim fabas nigras, electus sit, & esse intelligatur Pennonerius illius Contratae, & illius Gonfalonis, pro quo fuerit sic nominatus, & non aliter: Et si acciderit, quod nullus ex dictis tribus nominatis in tali scrutinio obtinuerit per undecim fabas nigras, tunc iterum, & de novo per talem Gonfalonerium fiat , & fieri debeat nominatio de aliis tribus Civibus Florentinis popularibus, & Guelfis de dicto tali Gonfalone, & Contrata, ponendis, & scrutinandis, ut supra dictum est, & sic toties fiat talis nominatio, & scrutineum, ut supra dictuna est, donec faltem ex eis tribus, unus obtineat, ut supra dictum est. Et si aliqui ex es in pari numero fabarum concurrerent, tunc unus ex eis forte per cedulas eligatur, dummodo ex dictis Pennoneriis fint octo ex quatuordecim minoribus artibus. &c.

Seconda legge dell' anno MCCCCXXXII. cavata dal Libro di Provvisioni di tal anno esistente nelle Riformagioni, sotto di 22. Febbraio dello stesso anno, a 379.

Uodecimo & ultimo Provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus & singulis deliberatam & factam per diversos DD. Priores, & Vexilliferum, Gonfaloneries focietatum populi, & duodecim bonos Viros Communis Florentiae, secundum ordinamenta dicti Communis, quae talis est, videlicet: Gonfaloneriorum societatum populi exhortationibus multi magnifici, & potentes DD. Domini Priores Artium, & Vexillifer Iustitiae populi, & Communis Florentiae, & intellecta difficultate habendi Pennonerios, habita super his invicem, & una cum officiis Gonfaloneriorum focietatum populi, & Duodecim bonerum Virorum dicti Communis deliberatione folemni, & demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregatos in palatio Populi Florentini, praemisso, sacto, & celebrato solemni, ac secreto scrutineo, ad fabas nigras, & albas, & obtento partito fecundum formam Ordinamentorum dicti Communis, eo-Z 4 rum

gum proprio metu, pro utilitate Communis eiufdem ; & omni via, iure, modo, & forma, quibus melius poquerunt, providerunt, ordinaverunt, & deliberaverunt, die 29. mensis Februarii, Anno Domini 1432. Ind. undecima Quod pro habendis Pennoneriis Gonfaloneriorum focietatum populi Civitatis Florentiae servetur in posterum hacc forma, videlicet: Quod pro quolibet Gonfalone fiat una bursa, in qua imbursentur omnes & singuli de dicto Gonfalone habiles ad confilium Ducentorum, videlicet extracti ab anno 1381. citta, ad officium Prioratus, Vexilliferatus Iustitiae, Gonfaloneriorum societatum populi, auf duodecim bonorum Virorum dicti Communis, tam pro membro septem maiorum Artium, & scioperatorum, qu'em pro membro quattiordecim minorum Artium, qui vocantur E' Veduti, ac etiam omnes, qui tanquam populares extracti fuissent ad officium Capitanatus Partis Guelfae, aut Secretariorum, vel Priorum pecuniae dictae Partis, & cuiuslibet suprascriptorum frattes, filii, nepotes ex fratre, vel filio, & Patrui, & quod quilibet Gonfalonerius focietatum populi teneatur tempore imbursationis praedictae de hominibus sui Gonfalonis popularibus, ultra ascriptos referre usque in fexlecim, quos voluerit, videlicet duodecim de maioribus, de quatuor de minoribus, qui non possent imbursari vicore supradictorum, qui imbursentur pro suo Gonfalone n burfa, de qua, & prout supra dicitur, &c.

VI. Serie di Pennonieri di alcuni anni co' loro Quartieri, cavata dal Lib. I. Pennonieri, Lib. 3. Fascicolo O. delle Riformagioni sopra agli Armadi, e copiata dal Migliore Zibald. Islor. Cl. xxv. num. 392. nella Magliabechiana.

431. Simon Berti Bronaccini Brigliarius. Pennoniere. Lion d'oro. fotto il Gonfalonierato di Giovanni di Lorenzo della Stufa.

152/ Francesco di Stef. di Lorenzo Puccetti. Drago S. Sp.

152. Pierus Lapi Pieri del Tovaglia. Bue S. Croce.

156. Andreas Andreae Francisci Mazzini . Sferza.

1481.

1457. Piero di Andrea di Francesco Gabburri. Nicchio. 1457. Amerigo di Ser Arrigo di Michele Portigiani. Bue. 1457. Lorenzo di Teri di Lorenzo Teri. Lion bianco.

145. . . Lionardo di Tieri di Lorenzo Teri . Lion bianco . 1465. Mattio di Daniello di Lanfredino Lanfredini . Drago

S. Spirito.

1467. Niccolò di Tieri di Lorenzo Teri . Lion bianco .

Altri dal Libro intitolato Ruotolo, alle Tratte, che incomincia l'anno 1472, riportati dallo stesso Migliore, Zib. Storici, Cl. XXV. n. 398.

| 1478. | Barone Angeli Baronis . Vaio .                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1479. | 8. Maggio . Rossus Niccolai Dell' Alegretto . Drago .                |
| 1479. | Iohannes Rinaldi Braccetti. Lion d'oro.                              |
| 1470. | Leonardus Francisci Zenobi, Speziale. Drago.                         |
| 117   | 8. Settemb. Provedi di Simone d' Alberto. S. Spirito.                |
|       | Giorgio di Simone di Tone .                                          |
|       | Antonius Bartolomaei Gerini. Bue.                                    |
|       | Lorenzo di Marco di Salvadore del Cane. Ruote.                       |
|       | Piero di Francesco di Duccio Betti. Unicorno.                        |
|       | Grazino d' Antonio Grazini. Lion rosso.                              |
|       | Paolo di Ser Rigoglio di Bartolo di Rigoglio.                        |
|       | Bartolommeo di Gio. di Sandro Ser Ricoveri. Chiave.                  |
| -     | Niccolò di di Ser Tommafo Brace . Vaio .                             |
| 0     | Tanandra Tani I amantii Tani                                         |
| 1480. | Leonardus Teri Laurentii Teri.                                       |
| -     | Hieronymus Ser Alexandri Pelli. Vaio.<br>Guido Antonii Guidi. Drago. |
|       | Guido Antonii Guidi. Drago.                                          |
|       | Antonius Iohannis Santini. S. M. Novella.                            |
| 1481. | Franciscus Iohannis Arditi Arditi.                                   |
|       | Thomas Iohannis Ser Iohannis Guidi S. M. Novella.                    |
|       | Antonius Nofri Antonii Lenzonis. S. M. Novella.                      |
|       | Franciscus Bartolomei Iacobi Linaiuolus . S. M. Nov.                 |
|       | Brandus Francisci Laurentii Brandi . Nicchio.                        |
|       | Antonius Pieri Galletti. Sferza.                                     |
|       | Bonacoltus Ser Zenobi Sermini. Bue.                                  |
|       | Franciscus Iuliani Nofri Morozzi. Ruote.                             |
|       | Soldo Agustini Dominici Cegia Lion bianco.                           |
|       | Bernardo di Benvenuto di Bartolommeo del Maestre                     |
|       | Benvenuto. S. Giovanni.                                              |
| -     | Giovanni di Papi dell' Erede . S. Giovanni .                         |
|       |                                                                      |

Tom. 1X.

# 362 . MONUMENTI.

| 1481.8. Genn. Iohannes Antonius Iohannis Giambonelli.  |
|--------------------------------------------------------|
| S. Spirito.                                            |
| Silvester Silvestri Agustini . S. M. Novella.          |
| 1482 Franciscus Antonii degli Organi . S. Giov.        |
| Bernardus Iohannis Francisci Ser Andree. S. Giev.      |
| 1482. Lodovico di Francesco Galletti . S. Spirito .    |
| Antonio di Saffo d' Ant. di Martino di Saffo. S. Spir. |
| Salvetto di Giovanni Salvetti. S. Croce.               |
| Chimenti di Francesco di Niccolò d' Angelo . S M.N     |
| — Niccolò di Federigo di Boccaccio. S. M. Novella.     |
| Bernardo di Francesco di Banco del Mare. S. Giov.      |
| Iacopo di Giovanni di Ser Tommafo Bracci. S. Giov      |
| Garlo di Iacopo di Ser Verdiano. (Sono i Rimbotti.     |
| S. Giovanni.                                           |
| Francesco di Bernardo Rizoltoli. Carro.                |
| Bafriano di Ser Piero di Ser Martino Cecchi. Ruote     |
| Francesco di Piero Pelli. Lion d'oro.                  |
| - Niccolò di Giov. di Niccolò del Necha. Lion d' oro   |
| - Girolamo di Ser Alesso di Matteo Pelli . Vaio .      |
| 1483. Leonardus Teri Laurentii Teri. Lion bianco.      |
| S. Sett. Antonius Pieri Andree del Frate. Scala.       |
| Iohannes Iuliani Agustini Comi Biadaiuolo. Drago.      |
| 1484. 8. Mag. Clemens Dom. Iacobi Massesi. S. Spirito. |
| Franciscus Zenchii di Iacopo di Ser Francesco Co-      |
| reggiaio. Ruote.                                       |
| Contes Pieri Chontis Franc. Unicorno.                  |
| Gualterius Leonardi Gualteri. Lion rosso.              |
| Laurentius Francisci Antonii Biadaiolus . Lion d'oro   |
| Constantinus Marci Ser Tomme de Braccis. Vaio.         |
| 8. Sett. Antonius Francisci Antonii Passi . Scala .    |
| Dominious Iohannis Antonii Parigi . Scala .            |
| Raulus Tomasi Pauli Rigattiere . Drago .               |
| Angelus Pieri Lapi del Tovaglia. Buc.                  |
| Soldus Agustini Dominici Agustini. Lion bianco.        |
| Dominicus Ser Rigoglis de Rigoglis. Chiave.            |
| Salvefiro di Iacopo di Salvefiro di Lionardo de' Puc-  |
| ci. Vaio.                                              |
| 8. Genn. Antonius Guidonis Bartolomei Guidi Calzo      |
| Iarius. Drago.                                         |
| Piero di Tommafo di Paolo. Drago.                      |
| Simone di Piero d' Andrea di Salamone. Bue.            |
| 1484.                                                  |
|                                                        |

1487.

1484. Chimenti d' Andrea, d' Andrea di Chimenti di Stefano. Chiave. - Gio. Batista di Iacopo di Biagio di Iacopo dell' Ancisa Setaiuolo. Chiave. - Antonio d' Antonio di Piero Mattei. Vaio. 1485. 8. Maggio . Andrea Nicolai Allegretti . Drago . - Guido Hilarii Guidonis de Spicchio. Vipera. --- Franciscus Brancatii Francisci de Empoli. Lion rosso. --- Iohannes Bapt. Marci Ser Thome de Braccis . Vaio . - 8. Sett. Iacobus Laurentii Iacobi Mannucci Rigattiere. Nicchio. Luca d' Albizo di Luca di Ser Albizo . Vaio . S. Genn. Giuntino di Giovanni Giuntini . S. Spirito .
 Raffaello di Michele di Corfo delle Colombe . S. Spir.
 Nofri di Francesco di Baldo . S. Spirito .
 Lionardo d' Alberto di Simone Bondoni . S. Spirito . --- Ugolino di Lorenzo di Manno Betti . S. M. Novella . — Dionigi di Chimenti di Domenico Lanaiuolo. S. Gio. 1486. 8. Mag. Pierus Iohannis Pieri del Vagliente. Sferza. - Anton. Sassi Antonii Martini Sassi Chiavaiolo . Drago . Loisius Francisci Pieri de Alegris. Bue. - Marcus Iacobi del Pecchia. Lion d' oro. Bernardo di Francesco di Bernardo del Mare. S. Giov. — Niccolaus Marci Ser Tommasi de Braccis. Vaio.
— Bernardo di Ser Iacopo Mini. Scala. ---- 8. Settemb. Buonaccorfo di Lionardo di Piero di Ser Antonio Chelli . Sferza . - Andreas Manetti Andree Ferravecchi . Unicorno . - Niccolò di Cione Pollini . Lion bianco . 8. Genn. Francesco di Ser Mariotto Bertini. Drago. --- Niccolò di Maestro Raffaello di Chello Chelli . Bue . Geri d' Antonio di Grazino Grazini . Rote . Girolamo di Bartolommeo di Giov. Batini. Lion rosso. Piero di Batista di Piero di Francesco Maria. L. d'oro. — Paganuccio di Pierantonio di Gio. Paganucci. S. Gio.
— lohannes Dominici Laurentii Malefcalcus . S Giov. --- Coftantino di Marco di Ser Tommafo Bracci . S. Giov. 1487. 8. Maggio. Pier Francesco di Matteo di Francesco Franceschi della Scarperia. Nicchio. — Antonio di Simone di Antonio Benozzi . Sferza . ·

Zanobi di l'ancrazio di Franc. da Empoli. Lion rosso.

1487. Mariano d' Ant. di Gimignano Buonaveri. Lion bian. — Domenico di Piero di Bartolo Sali. Lion d' cro. ---- Marco di Parente di Giov. Parenti. Drago. S. Giov. - Matteo di Piero di Giovanni de' Servi . Vaio . - 8. Ottob. Clemens Dominici Iacobi Maffefi . Scala . - Guido Iohannis de Pinuccis. Nicchio. - Simon Ser Mariotti Gherardini Bertini . Drago . S. Sp. --- Alessandro di Maestro Ant. de' Guidi . Drago . S. Sp. - Baffiano di Lionardo Buini . Lion nero . --- Colimo di Ser Niccolò Fedini . Unicorno . --- Chorus Tridaldi Mattei Ghori . Lion d' oro . - Bernardo di Franc. di Bern. del Mare. Drago. S. Gio. - 8. Genn. Filippo di Giuliano di Matteo Rulli . Scala . --- Piero di Maestro Simone di Cinozzo de' Cinozzi. Lion d'ero. - Damiano di Marteo de Rigoglis. Chiave. -- Niccolò di Franc. di Nicc. Lioni alias Mingozi. Vaio. 1488. 8. Maggio . Nofri di Francesco di Baldo . Sferza . --- Lucantonio di Piero di Tommaso di Iacopo. Drago. S. Spirito. Giovanni di Domenico Simoni . Bue . Domenico di Niccolò di Domenico Lenzi Corazzaio. S. Maria Novella. Niccolò di Cione di Niccolò Pollini . S. M. Novella . - Pellegrino di Simone Brunaccini . Lion d' oro . --- Chiaro di Giovanni del Chiaro . Drago . S. Giovanni . - Andrea d' Agnolo di Barone . Vaio . - 8. Sett. Vangelista di Naldo Naldi. Drago. S. Spirito. - Lionardo di Rinaldo di Luca di Salvi. Vipera. --- Filippo di Domenico Baldinotti. Unicorno. - Iscopo di Taddeo Ricciardi Lion rosso. - Francesco di Cristefano di Paolo d'Agnolo. Lion d'oro. - Benedetto di Dino del Beretta, Chiave. Giovanni di Paolo dal Pagone . Vaio . - 8. Genn. Giovanni di Ser Antonio di Ser Batista Bartolommei. Nicchio. Lionardo d' Alberto di Simone Bondoni. Drago. S.Sp. - Cino di Salvadore di Cino Fabbroni. Lion rosso. - Gualberto d' Ant. di Stefano Battiloro . Lion d' oro . Lorenzo di Giuliano di Ser Buonaccorfo. Drago. S. Giovanni.

- 1488. Pieto d' Andrea di Franc. di Ser Andrea. Chiave. Giuliano di Tommafo di Paolo di Tommafo di Paolo. Drago. S. Spirito. Marco di Bernardo d' Antonio Speziale. Lion nero . Lionardo di Francesco di Paolo Mini. Chiave.
  Cammillo di Manetto Rigogli. Chiave. 1489. 8. Sett. Puccio di Bartolommeo di Puccio . Lion rosso: Goro di Benedetto di Matteo Gori . Drago . S. Giovan, Barone di Franc. di Riccuomo Balducci. Drago. S. Gio. Coffantino di Branca di Coffantino . Chiave . Piero di Giuliano di Piero Gerini . Vaio . 1490. 8. Maggio . Bastiano di Giovanni Braccini . Sferza . Girolamo di Bartolommeo Lioncini . Sferza . - Francesco d' Arrigo di Cerso . ( Sono d' Aringo . ) Drago . S. Spirito . Francesco di Matteo del Teglia. Unicorno. Dante di Benedetto di Matteo Gori . Lion d' oro . Michele di Gio. del Necca Rigarriere. Lion d' oro. Francesco di Chimenti d'Anton. Mari . Drago . S. Gio: ...... 8. Sett. Domenico di Ruberto di Ser Mainardo. Scala, - Nofri di Francesco di Baldo. Sferza. Francesco di Salvi di Bartolo di Salvi. Carro. Lionardo di Rinaldo di Luca di Salvi . Vipera . - Giuliano di Nofri Lenzoni . Unicorno. \_\_\_ Iacopo di Taddeo di Luca Ricciardi. Lion rosso. 1. Ottob. Goro di Bened. di Matteo Gori . Lion d'oro . Giovanni di Francesco Doni . Vaio . Bianco d' Antonio del Maestro Piero. Nicchio. Piero di Domenico di Bartolo Sini . Sferza . Niccolò di Cerbone del Tovaglia . Bue . Antonio di Ser Niccolò d'Antonio Folchi . Lion nero,
  - Altri dal Lib. de' Pennonieri coperto di cartapecora alle Tratte, co' numeri delle pagine, come segue. Migliore Zib. Storici Cl. XXV. num. 392. a 48. e segg.

— Niccolò di Gardo di Tommafo Lanaiuolo. Chiave.

Antonio del Maestro Frosino d' Antonio · Vaio.

a512. Domenico di Michele di Piero Gazzetti. S. Spir. a 86.

Niccolò di Matteo d' Antonio Benozzi. S. Spirito.

Bartolommeo di Giuliano di Gio. Marucelli. S. Gio. a 87.

- 1512. Benedetto di Mariano di Iacopo Tempi . S. Giov. - Bartolommeo di Ser Giuliano di Bartolo Cigliani. S. Spirito . a 88. - Baldino di Bartolom. di Lapo del Tovaglia S.H.a 88. 1 - Mattio di Lorenzo del Seta . S. Spirito . a 90. 1513. Piero di Lionardo di Ser Lionardo Cristofani . S. Spirito . a 92. --- Bernardo di Niccolò d'Andrea Granacci . S. 🛧. a 92. 🗓 - Raffaello di Niccolaio di Maestro Lorenzo Sassoli. S. Maria Novella . a 93. - Felice di Marco del Maestro Ugolino . S. M. Novel. - Giuliano di Dietaiuti d' Agnolo Tuccerelli . S. Giovanni . a 93. 1 - Paolo di Ser Gio. di Ser Marco da Romena . S. Gio. - Luca d' Ant. di Marco Goteschi. S. M. Novel. α 95. - Bartolommeo di Lorenzo di Bartolommeo Banderaio . S. M. Novella . Lion bianco . Zanobi di Gio. d'Alberto Tempi. Drago. S. Gio. 195. 1 -- Piero di Franc. di Bianco Cancellieri . Ferza . a 96. - Simone di Michele di Piero Gazzetti . Ferza . - Giuliano di Girolamo di Giuliano Feducci. Lion bianco. a 97. Tommafo di Niccolò di Iacopo da Empoli Speziale. Drago . S. Gio. a 97 1 14. Antonio di Bernardo del Cavallone. S. Spirito. Scalai. a 98. - Raffaello di Benedetto Zerini . Ferza . - Raffaello di Tommaso d'Alberto Paganucci . Drago . 5. Giovanni . a 99. 1 - Girol. di Ser Domen. di Ser Matteo Boccianti . Vaio . - Mariotto di Naccio di Bernardo di Naccio Galigai.
  - Bue. a 100.  $\frac{1}{2}$ Bartolommeo di Francesco di Bartolommeo del Sole.

    S. Maria Novella. Vipera. a 101.

    Piero di Donato Aliotti. Chiavi. a 101.  $\frac{1}{2}$
  - Antonio di Pernar. di Gio. del Cavallone. Scala.a102.
  - Filippo d' Anton, di Frosino Ciucci . S. A. Lion nero .
     Bernardo di Guido Speziale . Lion nero . σ 102. ½
  - 115. Francesco di Iacopo di Bardo Lanaiuolo. Scala. a 104.

    Matteo di Zanobi di Salvestro da Monteaguto. Scala.
  - Tommaso di Lerenzo di Piero Falconetti. Ferza.

 $6 \cdot 104.\frac{1}{2}$ 

- 1515. Iacopo di Franc. di Iacopo Sangalletti . S. . Carro. --- Francesco di Piero di Franc. Alderotti. Ferza a 106. Biagio di Ant di Biagio dalla Rocca. S. M. N. a 107. Bernardo di Ser Francesco di Ser Iacopo da Romena. Drago . S. Giovanni . Lionardo d' Ant. di Teddeo Micceri. Chiave. a 107. 1 --- Francesco di Bernardo di Gio. Cavalloni . Scala . a 108. --- Donato di Averardo d' Antonio Speziale. Lion nero. - Bruno di Ser Benedetto d' Agnolo da Staggia. a 109. 1516. Tommaso di Lor. di Piero Falconetti. Ferza. a 110. Girolamo di Cammillo di Bartolo Rigogli. Chiave. a 111. 5 - Geri di Stafano di Cione delle Dote . Ferza . a 112. - Piero di Luigi Baldocci . Ferza . --- Niccolaio di Simone Lachi. Bue. a 112. 1 1517. Lorenzo di Damiano Cerbini. S. M. Novella . a 121. --- Raffaello di Girolamo Feducci. Lion bianco. Bartolommeo di Giovanni di Domenico Domenichi . Lion d'oro. a 121,  $\frac{1}{2}$ - Guido di Lionardo di Bonaventura . Scala . a 122. 1518. Raffaello di Tommaso Paganucci. Drago . S. Giovanni a 123. 1 - Gio. Batista di Francesco di Matteo Gabburri. Nicchio. a 126. 🗕 Americo di Matteo di Gio. di Piero Cioli . Bue 🕹 - Ser Michele di Ser Guafparre di Ser Simone della Pieve . Ruote . Lionardo di Benedetto di Mess. Francesco Marchi, Vaio. a 127. 1 - Alessandro di Gio. di Domenico Lionelli . Vaio . 1519. Lionardo d' Antonio di Taddeo di Salvestro Micceri. Chiave . a 129 1 - Bartolommeo di Francesco di Bartolommeo del Sole.
- 1521. Francesco di Gio. Piero di Iacopo Morosini . Ferza.

- Benedetto d' Ant. di Neri Bicci . Drago . S. Sp. a 132.

Vipera. a 131.

1522. Simone di Mickele di Piero Galletti. Ferza. a 146.

Num. XXV. per giunta, è fupplemento alla Rubr. coix. Lib. III. pag. 75. An. MCCXCVI.

\$. I. Lettera di lega, e di concordia de' Bolognesi a' Fiorentini. Dal Libro delle Riformagioni H. del MCCXCVI. a 134. presso il Borghini Cod. 45. ec. a 67. e seg.

Gregie nobilitatis, & fapientie viris fratribus, & amicis Dominis Potoffati, Capitaneo, Vexillifero Iu-Attie, Prioribus, Cansilio, & Communi Civitatis Florenrie: Gaspar de Garbaniata Potestas & Guelfus de filis Oddonibus Capitaneus Populi, Antiani, & Confules, Confilium, & Comune Civitatis Bononie, falutem, & ex preteritorum memoria moderari presentia, providere futura. germina seminis tribus vidacie triannice nationis alumni dudum versutia perplexitate feragis Guelforum Italiepallalato libertatis nostre quietibus prestante materiam (1) viros providos, & nebilitate conspicuos Dom. Bonincontrum de Sospitali Decretorum Doctorem, Bonifatium de Samaritanis, Iohannem de Calcina Decretorum Doctorem, Dinadamum de Simo Pizzolis, & eis confocios Ambasciatores nostros, nostreque conscios voluntatis ad vos. & Civitatem vestram, quam mature longeve productum nobis Halanum firmitatis ascripsimus, obtinendi fiducia duximus dirigendos propius exorantes quatenus vestra Comunis Bononie gratia, & amoris intuitu relatibus eorum sidem dignemini velut nobis plenissimam prestare. nscriptum. Data Bononie xiv. Aprilis Mr. Indict.

### Instruzione agli Ambasciadori Bolognesi.

In Christi nomine Amen. Hec est forma Ambassate, que fieri debet per discretos, & sapientes viros ad Civitatem Florentie pro Ambasciatoribus. Primo dicant, & exprimant pro parte Communis Bononie de amore, dilectione, & unitate que longissimo tempore viguit, & viget inter Communia Florentie, & Bononie, & de reverentia, quam Tabet Commune Bononie, & Populus predicte Civitatis ad Civitatem, Commune, & Populum Florentie, & quod corum velle, & nolle est in omnibus, & per omnia secundum voluntatem, & dispositionem Communis, & populi Florentie; & quod corum negocia intendunt ducere, & disponere secundum providentiam, & voluntatem predicti Communis Flerentie, & cum eorum auxilio, & potentia, que predicto Communi Bononie nunquam defecit, & quod de his, que facta fuerunt per illes de Malavoltis, de quibus Commune Florentie dicit fibi iniuriam factam Communi Bononie, dolet ultra modum, & in omnibus, & per omnia, que dicta, & exposita fuerunt per Dominos de Florentia super fingulis Capitulis Commune Bononie vult & fibi placet, quod Dom. Potestas, Gonfalonerius, & Priores, Populus, & Commune Florentie fint iudices, Potestates, & Domini in mandando, exequendo, ordinando, & disponendo in omnibus, & per omnia quod eis videtur, & volunt fieri per Commune, & Populum Bononie secundum eorum voluntatem, & dispositionem, & parati sunt exequi, & adimplere secundum quod ordinatum, provitum, & dispositum fuerit per predictos Dominos de Florentia.

Nota del Borghini. Avea la famiglia de' Malevolti Cittadini Bolognesi con seguito di molti Contadini di Febbraio 1297. fatta una cavalcata a Tierli, e fatte molte arsioni, e rovine.

### S. II.

CI stanziano i danari per onorare gli Ambasciadori de' Bolognesi, e de' Marchesi Estensi, che erano in Firenze per conto della Pace fra loro. Dal Libro I. delle Riformagioni a 122. An. MCCXCVIII.

presso detto Borghini a 78.

Si fa compromesso fra la Città di Bologna, & Nobiles Viros Dom. Azzonem, & Franciscum Marchiones Estenses nel Comune.

Ser Iohannes quond. Bonaprese de Siminettis Notar.

### S. III.

Bolla di Papa Bonifazio VIII. in conferma di dette Leghe, e concordie. Dal Libro I. delle Riformagioni a 244. presso il Borghini Cod. 45. a 81. tergo, e seg.

Onifacius Episcopus servus servorum Dei Dilectis si-liis Communi, & Populo Florent. salutem, & Apotolicam benedictionem. Inter cetera desiderabilia nostri tordis quietem, & pacem inter Ecclesie fideles defenlentes ad invicem ex nostris provenire studiis affectantes ab olim non absque magnis sollecitudinibus, & laporibus opem studuimus, & operam adhibere, ut inter Potestatem, Capitaneum, Consilium, & Commune Bononie, & sequaces corum ex parte una; & nobiles Vios Franciscum, & Azzonem Marchienes Estenses, & sejuaces eorum, ex altera; inter quos inimicus humaņi generis pacis emulus, & zizanie seminator turbationes, k scandala suscitavit, reformatio pacis, & concordic procurarent; ita qued demum partes ipfe nostris indute monitis, & persuasionibus excitate super omnibus querris, litibus, controversiis, questionibus, & iniuriis, ic fuper omnibus, & fingulis fuper quibus diffidebant ad avicem in nos sub certa forma compromittere annuerunt, prout in Instrumentis publicis inde confectis plenius continetur. Verum licet postmodum dicte partes super cisdem in vos compromisse dicantur, quia tamen nondum est per determinationem, seu diffinitionem nostram, seu vestram, vel alias per concordiam partium huiusmodi discordia totaliter terminata, merito formidantes, ne dum partes ipse per dilationem huiusmodi ducuntur anfractus in deteriora labantur, ac nolentes ut tot per nos labores impensi tot sollicitudines habiti, tot adhibita studia inane pertranscant, sed intendentes, ut divina vobis assistente clementia speratus eis, & opportunus in hac parte subsequatur effectus, parces ipsas per alias nostras sub certa forma literas citari precipimus, ut certo termino per solemnes Sindicos, Procuratores, & Nuncios cum mandatis plenis, & fufficientibus fuper omnibus, & fingulis super quibus in nos compromisisse noscentur, & ex contingentibus compareant coram nobis tractature, facture, & receptature, que super his tractanda, ordinanda, audienda, facienda, & recipienda, ac terminanda, five per nos, five per vos fuerint, nosque duxerimus iniungenda. Quocirca Universitatem vestram rogamus, & hortamur attente, per Apostolica vobis scripta mandantes quatenus ad procurandum tante pacis, tantique boni commodum intendentem aliquem, vel aliquos viros providentes ex vobis, de quo, vel quibus pro utilitate negocii expedire videbitis per vos plene, ac diligenter instructos, & a vobis plenum mandatum, ac sufficientem potestatem habentes super omnibus, & singulis super quibus in vos extitit compromissum, & que nec per nos, nec per vos terminata sunt, faciendi, & exequendi, que vos facere possetis, & exequi ad nostram prefentiam transmittatis infra viginti dierum spatium, quod vobis pro termino peremptorio assignamus, tractaturos, ordinaturos, & facturos nomine vestro super premissis, que tractanda, ordinanda, & facienda, seu terminanda fuerint per eosdem, nostrumque beneplacitum impleturos. Datum Anagnie Idibus Augusti Pontificatus nostri Anno v.

### S. IV.

Per esecuzione di dette Lettere Pontificie si eleggono Ambasciadori per mandare a Papa Bonisazio sopra il detto affare de' Marchesi d'Este, e' Bologness a' dì 10. di Settembre 1299. i nomi de' quali sono s

Mess. Neri de' Bondelmonti — } Milites
Mess. Brunetto de' Brunelleschi
Mess. Albizzo de' Corbinelli
Mess. d' Aguilone — } Iurisperiti
Bingieri de' Tornaquinci
Borgo Rinaldi
Gentile Altoviti

FINE DEL TOMO NONO.

ξ,







# UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES THE UNIVERSITY OF TRARY

This book .

University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Return this material to the library
from which it was borrowed.

JAN 23 1997



3 1158 01185 8106

BUIL

Un